# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

## ACTA FRANCISCI PP.

#### LITTERAE DECRETALES

T

Quibus Faustino Miguez Sanctorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

« Qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno caelorum » (Mt 5, 19).

Beatus Faustinus Miguez omnem per vitam haec Domini verba servavit, innumeros Hispaniae iuvenes docens, Divinum Magistrum ut cognoscerent. In oppido Xamiras Auriensis provinciae, in Hispania, die xxiv mensis Martii anno MDCCCXXXI natus est, quartus filius ex familia radicitus in christiana traditione fundata. Humane religioseque bene est institutus atque inde a puero indolem gravem, cogitantem, perseverantem, naturae amantem ostendit. Studiorum curricula apud sanctuarium Dominae Nostrae Miraculorum Auriae absolvit ac postremis adolescentiae annis se ad sacerdotium vocari percepit. Anno MDCCCL novitiatum ingressus est Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, sancti Ferdinandi Matritensis atque, studiorum curriculis completis, die xix mensis Martii anno MDCCCLVI presbyterali ordine auctus est. Variis illius Ordinis destinatus est collegiis ut doctor, praesertim de naturae scientiis. Etiam in Magisterio docuit, ut novi magistri instituerentur. Inibi salutarem utilitatem complurium plantarum percepit necnon docendi pondus. Haec duo opera decretorium in modum

missionem eius scientificam ac paedagogicam affecerunt. Per quinquaginta ministerii annos pueris et iuvenibus educandis magno cum animi sensu, observantia et affectione in omnes sese dicavit. Apud scholam ipse Dominum conveniebat, cui inserviebat quemque in alumnis amabat. Varia volumina scripsit ut institutio iuvaretur ut aditu faciliora fierent scientiarum elementa et, ut sacerdos, in Reconciliationis sacramento praecipuum apostolatus locum repperit, cum multarum animarum spiritalis esset moderator. Cum in scientifico ambitu fama excelleret, a municipio Sanlucar traditum est ei munus aquarum salubritatem inquirendi et complures ad eum concurrebant ut plantarum proprietate adhibita curarentur. Anno MDCCCLXXXV, ut educatio et institutio puellarum iuvarentur, quae temporibus illis excludebantur, condidit Institutum quod suam paedagogicam rationem sequitur, integram institutionem praebet quae corpus, intellectum et cor formandum complectitur; totam nempe mulieris institutionem in societate illa quae in ipsius agnoscendo bono ac momento adhuc haerebat. Perseveranter ac studiose Ecclesiae et societati inservivit. Decessor Noster sanctus Ioannes Paulus II in eiusdem homilia beatificationis dixit: "In schola et in via, in confessionario, in laboratorio, P. Faustinus Christum suscipientem, ignoscentem et animos erigentem semper demonstravit. Praeclarum eius exemplum, oratione ac studio effectum, eius filiarum et tot institutorum testificationibus producitur, qui animose elateque operantur ut Iesu imago in intellectu et corde iuvenum imprimatur". Nonaginta quattuor annos natus in urbe Xetafensi die viii mensis Martii anno mcmxxv obiit.

Decessor Noster sanctus Ioannes Paulus II anno MCMXCVIII eum beatum declaravit. Canonizationis gratia, Causae Postulatio iudicio Congregationis de Causis Sanctorum putatam miram alicuius mulieris sanationem demandavit, quae in Chilia anno MMIII evenit. Apud ecclesiasticam Curiam S. Iacobi in Chile a die XVII mensis Iulii anno MMVIII usque ad diem XVII mensis Aprilis anno MMIX Inquisitio dioecesana de hac re constituta est, cuius iuridica validitas agnita est a Congregatione de Causis Sanctorum. Medici Consultores eiusdem Dicasterii, in sessione habita die x mensis Decembris anno MMXV, iudicaverunt hanc sanationem fuisse repentinam, completam et stabilem, inexplicabilem sub lumine hodiernarum cognitionum medicarum. Die XXIX mensis Septembris anno MMXVI Consultores Theologi in congressione coadunati favens suffragium tulerunt. Die vi mensis Decembris anno MMXVI in Sessione ordinaria Patres Cardinales et Episcopi, verum miraculum hanc

sanationem iudicarunt. Nos Ipsi, die xxI mensis Decembris eiusdem anni facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum ederet. In Consistorio die xx mensis Aprilis anno MMXVII statuimus ut canonizationis ritus Romae in foro Petriano die xv mensis Octobris eiusdem anni celebraretur.

Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam:

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Andream de Soveral, Ambrosium Franciscum Ferro, Matthaeum Moreira et viginti septem Socios; Christophorum, Antonium et Ioannem; Faustinum Míguez et Angelum ab Acrio Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto decimo mensis Octobris, anno Domini bis millesimo septimo decimo, Pontificatus Nostri quinto.

#### EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Franciscus Piva, Proton. Apost.

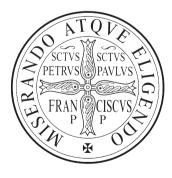

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 400.957  $\Pi$ 

Quibus beatis martyribus Andreae de Soveral, Ambrosio Francisco Ferro, Matthaeo Moreira et viginti septem Sociis Sanctorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

«Vobis hoc donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini» (*Phil* 1, 29).

Natalensis Ecclesia, sita in regione Rivi Magni Septentrionalis, in statu Septentrionali-Orientali Brasiliae, anno MDXCVII circiter ortum suum habuit per praedicationem missionariorum qui e Lusitaniae Regno venerunt. Sicut primaevae christianae communitates, in primordiis corroborata est cruenti testificatione suorum protomartyrum. Sacerdotes et laici, inter quos universae familiae cum infantibus, mortem subierunt ut catholicae fidei et Romano Pontifici fidelitatem servarent, propter odium contra christianos interfecti ab aliis christianis, quos doctrinales interpretationes diviserant. Namque novi harum regionum colonizatores, Calvinianam religionem sequentes, postquam dominationem suam militari et politico modo confirmaverunt, catholico cultui limitationes imposuerunt, acerbam ingerendo persecutionem.

Martyrium horum fidei heroum evenit in duobus diversis facinoribus. Primum quidem actum est dominica die xvi mensis Iulii anno MDCXLV in pago vulgo dicto Cunhaú, prope urbem Natalensem, dum in sacello dicato Beatae Mariae Virgini a Candelis sancta Missa celebrabatur. Vix post consecrationem, in sacrum locum turma armatorum militum Neerlandiensium et indigenarum irruit, portas eius obstruit atque ferociter adstantes fideles aggressa est. Parochus Andreas de Soveral, qui Sacrificium Eucharisticum conficiebat, valuit una cum sociis orationes pro agonizantibus intonare. Omnes gladio trucidati sunt. Exinde occisores cadavera depraedati sunt vestibus et rebus eaque laceraverunt.

Alterum facinus die III mensis Octobris eiusdem anni evenit. Terrore repleti de assultu facto in pago Cunhaú, Natalenses catholici conabantur salvos se facere in repentinis refugiis, sed frustra. Apprehensi sunt et con-

ducti Uruassum, ubi eos exspectabant milites Neerlandienses et circiter ducenti indigenae, quorum dux modo Calvinianam religionem amplexus est et ad catholicos vitiosam offensionem atque fastidium habuit. Christifideles eorumque parochus horribili saevitia excruciati sunt ac post inhumanas mutilationes mori deserti.

E magno numero fidelium in odium fidei catholicae occisorum his duobus in facinoribus tantummodo XXX certe recognosci poterant. Qui sunt:

Duo martyres pagi Cunhaú:

- 1. Pater Andreas de Soveral, presbyter dioecesanus et parochus;
- 2. Dominicus Carvalho, laicus.

Duodetriginta martyres Uruassenses:

- 3. Ambrosius Franciscus Ferro, presbyter dioecesanus et parochus;
- 4. Matthaeus Moreira, laicus, qui dum ei e tergo cor evelleretur, eodem ictu temporis exclamavit: «Laudetur Sanctissimum Sacramentum!»;
- 5. Antonius Vilela iunior:
- 6. Iosephus do Porto;
- 7. Franciscus de Bastos;
- 8. Didacus Pereira;
- 9. Ioannes Lostão Navarro:
- 10. Antonius Vilela Cid;
- 11. Stephanus Machado de Miranda;
- 12. Vincentius de Souza Pereira;
- 13. Franciscus Mendes Pereira;
- 14. Ioannes da Silveira:
- 15. Simon Correira;
- 16. Antonius Baracho:
- 17 24. Ioannes Martins et VII Socii;
- 25 26. Emmanuel Rodrigues Moura eiusque uxor;
- 27. Filia Antonii Vilela iunioris:
- 28. Filia Francisci Dias iunioris;
- 29 30. Duae filiae Stephani Machado de Miranda.

Fama eorum martyrii, sine intermissione usque ad nostram aetatem tradita, in lucem profert imaginem totius ecclesialis communitatis in itinere, imperterritae coram periculo, firmae fide, corroboratae oratione ac deditae constanti apostolicae actuositati. Incohata quidem anno mcmlxxxix beatificationis causa, Decessor Noster sanctus Ioannes Paulus II die xxi mensis Decembris anno mcmxcviii facultatem fecit Congregationi de Causis Sanctorum ut Decretum super XXX Servorum Dei martyrio ederet et proinde obveniente Magno Iubilaeo die v mensis Martii anno mm Ipsemet eorum beatificationem sollemniter celebravit.

Plures devotionis et cultus manifestationes, ad quas numeratur recens beati Matthaei Moreira proclamatio uti praecipui Patroni ministrorum Eucharisticae Communionis in Brasilia, necnon insignis fama extraordinariorum signorum mirarumque sanationum eorundem Beatorum intercessioni adscriptorum induxerunt Conferentiam Episcopalem Brasiliae ut postularet eorum canonizationem explendam, dispensatione habita a singulari miraculi perquisitione. Ideo, accepto hoc voto, facultatem dedimus ut peculiaris Positio pararetur super canonizatione, quae subiecta est Patribus Cardinalibus et Episcopis, in Sessione Ordinaria die xiv mensis Martii anno mmxvii congregatis, qui tulerunt favens iudicium, a Nobis approbatum et publici iuris die xxviii eiusdem mensis factum. Denique in Concistorio die xx mensis Aprilis anno mmxvii statuimus horum Beatorum canonizationem die xv mensis Octobris eodem anno celebrandam.

Hodie igitur in foro ante Basilicam Papalem Sancti Petri inter sacra hanc pronuntiavimus formulam: Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, beatos Andream de Soveral, Ambrosium Franciscum Ferro, Matthaeum Moreira et viginti septem Socios; Christophorum, Antonium et Ioannem; Faustinum Míguez et Angelum ab Acrio Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Humana vero neglecta iudicia, temporalia bona vitamque ipsam despicientes ac inimicis ignoscentes, Christum tantum contemplantes, hi Sancti laetantes vitam pro Eo obtulerunt: sic felicitatem participant quam auferre eis non poterit mundus.

Quae verum his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quinto decimo mensis Octobris, anno Domini bismillesimo septimo decimo, Pontificatus Nostri quinto.

## EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Franciscus Piva, Proton. Apost.



Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 384.652

## CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

Ι

## SANCTI EPHRAIMI KHADKIENSIS

Exarchia Apostolica Sancti Ephraimi Khadkiensis in Eparchiam eodem titulo extollitur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Scientiae Crucis diurna luce collustrati expellamus nocturnas mentis tenebras, ut mens ministret Domino in renovatione puritatis nostrae et huius coruscati diei, qui non incipit a motu et cursu solis, signo satagamus imprimere in nostra persona per assiduum in Christum studium (cfr s. Ephraem, Sermo 3, 2). Cuius spiritualis pulchritudinis heredes constitutos, potissimum nos oportet, dum universi eiusdem gregis utilitati et profectui consulimus, salutiferae gratiae omnimodis indulgere, omnia in singulis Ecclesiis disponentes, per quae summum animarum bonum ac gratus spiritualis fidelium fructus summopere praestentur, mentem Nostram convertentes ad dilectos christifideles Indiae meridionalis Ecclesiae syrae-malankarensis, quorum summo studio provida inspicimus incrementa. Proinde, Archiepiscopi Maioris Trivandrensis Syrorum-Malankarensium, Venerabilis Fratris Nostri Basilii Cleemis Thottunkal, Synodique Episcoporum syrorum-malankarensium favorabilibus praehabitis votis auditoque Venerabilis Fratris Nostri Praefecti Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus consilio, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, eandem Exarchiam Sancti Ephraimi Khadkiensem pro fidelibus ritus syri-malankarensis in India inferiore degentibus in Eparchiam eodem titulo nuncupandam extollimus, nihil immutatis ecclesiae cathedralis sede atque loco residentiae Episcopi et conclaviis Curiae, cunctis consentaneis impositis iuribus privilegiisque concessis secundum normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Hanc Eparchiam Archiepiscopo Maiori Trivandrensi Syrorum-Malankarensium et Synodo Episcoporum syrorum-malankarensium subiectam statuimus, necnon eius Episcopum membrum Conferentiae Episcoporum Indiae, eiusdem Patronum apud Deum sanctum Ephraem, diaconum, renuntiantes. Omnes sacerdotes iam in Exarchia ministerium exercentes ipso facto novae constitutae Eparchiae incardinentur atque item Seminarii alumni e paroeciis eiusdem territorii provenientes novae circumscriptioni adscribantur. Cetera vero secundum normas dicti Codicis temperentur.

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo tertio mensis Novembris, anno Domini bismillesimo duodevicesimo, Pontificatus Nostri sexto.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

LEONARDUS card. SANDRI Praefectus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus

Franciscus Piva, *Proton. Apost.* Villelmus Millea, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 476.285

## П

#### SANCTI NICOLAI DE RUSKI KRSTUR

Exarchia Apostolica Serbiae in Eparchiam sub titulo Sancti Nicolai de Ruski Krstur extollitur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Christi Crucis praecedente exemplo, videmus confitemurque magis debere imitando Pastori haerere pastores, qui omnes fecit suas oves, pro quibus est omnibus passus, quia et ipse, ut pro omnibus pateretur, ovis est factus (cfr s. Augustinus, Tract. in Ioannem, 123, 5). Cuius misericordiae virtutis interveniente suffragio, dum universi gregis utilitati et profectui consulimus, omnia in singulis Ecclesiis disponere contendimus, per quae animarum salus ac spiritualis fidelium fructus praestentur. Mentem ergo Nostram convertimus ad dilectos christifideles catholicos ritus byzantini in Serbia commorantes et, in eorum bonum et incrementum providenter incumbere volentes, diligenti studio Secretariae Status perpenso atque officiali petitione Venerabilis Fratris Georgii Džudžar considerata, Conferentiae Episcoporum Internationalis Sanctorum Cyrilli et Methodii favorabili habita sententia auditoque Venerabilis Fratris Nostri Leonardi S.R.E. Cardinalis Sandri, Praefecti Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, consilio, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, Exarchiam Apostolicam Serbiae in Eparchiam Sancti Nicolai de Ruski Krstur nuncupandam extollimus, nihil immutatis ecclesiae cathedralis sede atque loco residentiae Episcopi et conclaviis Curiae, cunctis consentaneis impositis iuribus privilegiisque concessis secundum normas Codicis Canonum Ecclasiarum Orientalium.

Hanc Eparchiam Apostolicae Sedi immediate subiectam statuimus, eiusdem Patronum apud Deum Sanctum Nicolaum episcopum renuntiantes, necnon eius Episcopum membrum Conferentiae Episcoporum Internationalis, de qua supra. Omnes sacerdotes iam in Exarchiae territorio ministerium exercentes ipso facto novae constitutae Eparchiae incardinentur atque

item Seminarii alumni e paroeciis eiusdem territorii provenientes novae circumscriptioni adscribantur. Cetera vero secundum normas dicti Codicis temperentur.

Misericordiam suam pandat Dominus super christifideles huius Eparchiae eosque in omnibus custodiat periculis, ut, Beata Maria Virgine Dei Matre intercedente, via salutis eis pateat expedita in Ecclesia Christi, qui est germen iustitiae, testis populis, dux ac praeceptor gentibus (cfr Is 55, 4), et vigilantia, quam Pater mandavit, utrique parti hominis praescriptam, corpori, ut a pusillanimitate vel tristitia, et animae, ut a torpore et timiditate caveret populus (cfr s. Ephraem Syrus, Commentarius in Diatessaron, 18, 17).

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto mensis Decembris, in commemoratione s. Nicolai episcopi, anno Domini bismillesimo duodevicesimo, Pontificatus Nostri sexto.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

LEONARDUS card. SANDRI Praefectus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus

Franciscus Piva, *Proton. Apost.*Villelmus Millea, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 433.240

## Ш

## **MBEYAËNSIS**

Nova in Tanzania erigitur Provincia Ecclesiastica, cuius sedes erit Ecclesia Mbeyaënsis, quae, hanc ob rem, ad Metropolitanae Ecclesiae gradum et dignitatem evehitur et suffraganeae eius erunt Cathedrales Ecclesiae Iringaënsis et Sumbavangensis.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Quantum est situm in Nobis, ad totius dominici gregis tutelam destinatis, continenter curam adhibemus, ut salutifera Iesu Christi beneficia quam amplissimam multitudinem attingant. Quapropter Nos aptare festinamus ecclesiastica instituta ut proposita haec commodius expediantur. Ideo, re mature perpensa, de consilio Congregationis pro Gentium Evangelizatione auditisque quorum interest favorabilibus votis, Apostolica Nostra potestate suffulti, haec quae sequuntur decernimus et statuimus. Provinciam ecclesiasticam Mbeyaënsem condimus atque sedem episcopalem Mbeyaënsem ad dignitatem Metropolitanae Ecclesiae attollimus, congruis iuribus privilegiisque additis, quibus ceterae Metropolitanae sedes ad iuris normas fruuntur. Haec nova Provincia Ecclesiastica Mbeyaënsis complectetur Metropolitanam Sedem eiusdem nominis et dioeceses suffraganeas Iringaënsem, hactenus ad Provinciam Ecclesiasticam Songeanam pertinentem, et Sumbavangensem, quam proinde ex metropolitico Archiepiscopi Taboraënsis iure eximimus. Ad quae omnia, uti supra disposita et constituta, ad exsecutionem mandanda Venerabilem Fratrem Marcum Solczyński, in Tanzania Nuntium Apostolicum, eligimus, eidemque ideirco necessarias et opportunas facultates tribuimus, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum et ipsi onus imponimus ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione, cum primum fas erit, authenticum transmittendi peractae exsecutionis exemplum. Contrariis quibusvis causis neutiquam obsistentibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die uno et vicesimo mensis Decembris, anno Domini bis millesimo duodevicesimo, Pontificatus Nostri sexto.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

FERDINANDUS card. FILONI
Praefectus Congregationis
pro Gentium Evangelizatione

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.* Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 433.964

## IV

#### HATINHENSIS

In Vietnamia, dismembrato territorio dioecesis Vinhensis, dioecesis Hatinhensis conditur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Missionem Ecclesiae in mundo provehentes, cuius est quidquid verum, bonum et pulchrum in communitate humana invenitur fovere et elevare ac respondere in Deo desideriis humani cordis, quod nutrimentis terrestribus numquam plene satiatur (cfr *Gaudium et spes*, nn. 76 et 41), decet Nos omnia promovere ut christifideles, ubicumque vivunt, exemplo vitae et testimonio verbi novum hominem, quem per baptismum induerunt, manifestent ac ceteri, bona eorum opera considerantes, genuinum vitae humanae sensum et communionis hominum universale vinculum plenius percipiant.

In his ergo partes libenter interponentes, per quae dioecesium regimini opportune consulatur, mentem Nostram convertimus ad dilectos christifideles, qui Vietnamiam incolunt, postulationem novae dioecesis ibi constituendae diligenter considerantes.

Favorabili igitur habito voto Venerabilis Fratris Leopoldi Girelli, Archiepiscopi titularis Capritani et iam Legati Pontificii in Vietnamia, de consilio Congregationis pro Gentium Evangelizatione preces ad Nos allatas animarum saluti valde profuturas censuimus easque excipiendas decrevimus.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, a dioecesi Vinhensi omne territorium districtuum civilium finibus in praesens vulgo Ha Tinh et  $Quang\ Binh$  circumscriptum distrahi statuimus atque ex ita distracto territorio novam dioecesim Hatinhensem nuncupandam erigimus ac constituimus.

Huius novae dioecesis sedem in urbe vulgo *Hà Tĩnh* decernimus ecclesiamque ibi exstantem, Deo in honorem Beatae Mariae Virginis Matris Dei dicatam, ad gradum et dignitatem ecclesiae cathedralis evehimus, cunctis consentaneis concessis iuribus et privilegiis. Novam insuper dioecesim

Hatinhensem statuimus Metropolitanae Ecclesiae Hanoiensis suffraganeam atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione obnoxiam. Cetera vero secundum leges canonicas temperentur.

Ad haec omnia perficienda deputamus negotiorum Sanctae Sedis in Vietnamia gerentem, necessarias et opportunas eidem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad memoratam Congregationem, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Deum quaesumus, ut, misericordiam suam pandat super Pastores et christifideles huius dioecesis eosque in omnibus custodiat periculis ut, Beata Maria Virgine Dei Matre intercedente, in Ecclesia Christo Salvatori valeant cum dignis operibus obviare et beatitudinis praemia promereri.

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo secundo mensis Decembris, anno Domini bismillesimo duodevicesimo, Pontificatus Nostri sexto.

Petrus card. Parolin
Secretarius Status

FERDINANDUS card. FILONI

Praefectus Congregationis

pro Gentium Evangelizatione

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.* Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 433.411

#### V

## **MISSISSAUGENSIS**

Exarchia Apostolica Canadae in Eparchiam sub titulo Mississaugensi extollitur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Munere misericordiae tanto tamque inaudito a Domino sublimati, omnes animae vires in agendis gratiarum laudibus decet nos offerre totumque quicquid vivimus in contemplanda magnitudine eius gratulanter impendere, quia Iesu, id est salutaris, spiritus noster aeterna divinitate laetatur (cfr s. Beda Venerabilis, Expositio in Lucam, I, 46-47). Cuius collustrati beneficiis, in his apostolicae Nostrae sollicitudinis partes propensis studiis interponentes, per quae spirituali christifidelium incremento pietatis praesertim et caritatis operibus opportune consuli censemus. Mentem ergo Nostram convertimus ad dilectos christifideles catholicos ritus syri-malabarensis in Canada commorantes et, in eorum bonum et incrementum providenter incumbere volentes, consiliis perpensis Venerabilis Fratris Nostri Georgii S.R.E. Cardinalis Alencherry, Archiepiscopi Maioris Ernakulamensis – Angamaliensis et Synodi Episcoporum Syrorum-Malabarensium Praesidis, nencnon Conferentiae Episcoporum Catholicorum Canadae auditaque Venerabilis Fratris Nostri Leonardi S.R.E. Cardinalis Sandri, Praefecti Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, favorabili sententia, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, Exarchiam Apostolicam Canadae in Mississaugensem nuncupandam Eparchiam extollimus, nihil immutatis ecclesiae cathedralis sede atque loco residentiae Episcopi et conclaviis Curiae, cunctis consentaneis impositis iuribus privilegiisque concessis secundum normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Hanc Eparchiam Apostolicae Sedi immediate subiectam statuimus, eiusdem Patronum apud Deum sanctum Thomam apostolum renuntiantes, necnon eius Episcopum membrum Synodi Episcoporum Syrorum-Malabarensium. Omnes sacerdotes iam in Exarchiae territorio ministerium exercentes

ipso facto novae constitutae Eparchiae incardinentur atque item Seminarii alumni e paroeciis eiusdem territorii provenientes novae circumscriptioni adscribantur. Cetera vero secundum normas dicti Codicis temperentur.

Misericordiam suam pandat Dominus super Pastores et christifideles huius Eparchiae eosque in omnibus custodiat periculis, ut, Beata Maria Virgine Dei Matre intercedente, in Ecclesia Christo Salvatori mereantur cum dignis operibus obviare et beatitudinis praemia promereri.

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo secundo mensis Decembris, anno Domini bismillesimo duodevicesimo, Pontificatus Nostri sexto.

Petrus card. Parolin
Secretarius Status

Leonardus card. Sandri Praefectus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.*Villelmus Millea, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 433.404

## LITTERAE APOSTOLICAE

Ι

Venerabili Servo Dei Aloisio Caburlotto Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Et dabo vobis pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina» (*Ier* 3, 15).

Venerabilis Servus Dei Aloisius Caburlotto donum Dei ad consolationem populi exstitit; vestigia revera Pastoris Boni est secutus in animi constanti ad sanctitatem inclinatione atque in generoso quodam ministerio pastorali in paroecia atque in apostolatu erga iuvenes ipsismet relictos, a familia desertos vel parentibus orbatos sine ullo adiumento.

Hic sedulus sacerdos Venetiis die VII mensis Iunii anno MDCCCXVII in familia quadam admodum christiana est ortus. Paupertatem est expertus quae magnum pondus habuit ad eius spiritale iter agendum eumque sollicitum reddidit de sorte miserorum, quibus totam suam dicavit vitam. Postquam scholam frequentaverat fratrum Cavanis, Seminarium est ingressus atque presbyter die xxiv mensis Septembris anno MDCCCXLII est ordinatus. Primum vices gessit parochi in paroecia sancti Pantaleonis deinde in illa sancti Iacobi de Luprio, cuius anno MDCCCXLIX parochus est nominatus. Eius fideles humilem plerumque operam opificum exercebant, ex qua saepe non valebant subsidia vitae necessaria trahere. Pastorali suo studio multa suscepit incepta, praedicationem et sacramentorum administrationem. Operam dedit catechesi tradendae, novas promovens doctrinae christianae consociationes virorum et feminarum. Vires suas hominis et pastoris potissimum de educatione iuvenum expertus est, peculiari modo derelictorum. Ut eos aptiore modo sequi valeret, anno MDCCCL Institutum fundavit Filiarum a Sancto Ioseph, quibus primas dedit vitae normas, spiritalem rationem sancti Francisci de Sales imitans. Amor et navitas pro iuvenum spiritali bono eum induxerunt ut Moderatoris Instituti masculini, vulgo Manin, Venetiis munus etiam obiret. Gravem et magnae prudentiae missionem intercessionis christianae, culturalis et humanae explevit inter laicos et catholicos difficillimo

historiae Venetorum tempore. Eius praesentia eiusque colloquendi facultas cum auctoritatibus et cum variarum doctrinarum hominibus permiserunt ut multi iuvenes et infantes educationem humanam acciperent, secundum proposita Italiae modo unitae, sed etiam certe christianam. Eius sacerdotalis spiritualitas exemplum Pastoris Boni ex Evangelio est imitata. Inde ab annis Seminarii vir fuit orationis, gloriam semper Dei quaerens atque eius voluntatem secundum concretas circumstantias vitae adimplens. Iam in vita sanctitatis fama eum est secuta ideoque ipse Venetiarum Patriarcha, Iosephus S.R.E. Cardinalis Sarto, postea sanctus Pius X, voluit ei unctionem infirmorum administrare, ei assidens in caelum die IX mensis Iulii anno MDCCCXCVII transeunti.

Sanctitatis fama eum in vita iam sequens, post mortem crevit, quam ob rem Causa beatificationis est incepta celebratione Processus Ordinarii annis MCMLXIII-MCMLXIX. Consultores historici in Congressu die XXIV mensis Maii anno MCMLXXXVIII faventem sententiam de Positione super virtutibus protulerunt. Consultores Theologi deinde in Congressu Peculiari die xi mensis Decembris anno MCMXCIII edixerunt Venerabilem Servum Dei virtutes heroicum in modum exercuisse. Eiusmodi sententiam etiam Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die III mensis Martii anno mcmxciv protulerunt, ita ut sanctus Ioannes Paulus II die II mensis Iulii anno MCMXCIV Decrectum promulgaret. Pro Beatificatione, praebita est deinde asserta quaedam mira sanatio, quam Congressus Medicorum in Sessione die xvII mensis Maii anno mmxiii iudicavit sub luce scientiae medicae inexplicabilem. Consultores Theologi, in Congressu Peculiari die xxvIII mensis Ianuarii anno MMXIV, sanationem intercessioni Venerabilis Servi Dei adscripserunt; eiusmodi sententiam etiam Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die vi mensis Maii anno mmxiv protulerunt. Nosmet Ipsi Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecimus ut die ix mensis Maii anno mmxiv Decretum promulgaret. Decrevimus etiam ut Beatificationis ritus die XVI mensis Maii anno mmxv Venetiis perageretur.

Hodie igitur illa in praeclara urbe de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Aloisium Caburlotto, presbyterum, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Francisci Moraglia, Patriarchae Venetiarum, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Aloisius Caburlotto, presbyter, Fundator Instituti Filiarum a Sancto Ioseph, qui excellens fuit iuvenum educator, constans evangelicae caritatis apostolus et fidelis doctrinae christianae magister, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die septima Iunii in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata, stabilia atque item et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xvi mensis Maii, anno Domini mmxv, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco ≅ Plumbi In Secret. Status tab., n. 82.452

## II

## Venerabili Dei Servae Leopoldinae Naudet caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ego sum via et veritas et vita; nemo venit ad Patrem nisi per me» (Io 14, 6).

Leopoldina Naudet, tota Dei proximique amore capta, inde a prima pueritia se fieri sanctam studuit, sciens tantummodo per Domini nostri Iesu Christi crucem nos ad Patrem duci, omnis sanctitatis fontem. Etsi contemplativam vitam affectaret, ad opera misericordiae corporalia a Domino est adducta, usque fidens se committens divinae Voluntati.

Venerabilis Serva Dei Florentiae die xxxI mensis Maii anno MDCCLXXIII nata est a parentibus apud regiam Magni Ducis Etruriae Leopoldi I opus facientibus, qui fuit Baptismi patrinus. Ante amissa matre cum esset quinque annos nata et postea patre, anno MDCCLXXXVII, in Gallia a Dominis N.D. Suessionensibus est instituta. Cum popularis tumultus erumperet, in Etruriam est revocata ut institutrix filiorum Magni Ducis atque, cum Leopoldus I esset factus imperator, cum eo Vindobonam petiit. Eo mortuo, eius soror Maria Anna Ferdinanda, cum Deo se consecrare vellet, Pragam se contulit et Leopoldinam eiusque sororem Aloisiam secum duxit, quae sic Deo et pauperibus iuvandis se dedere potuerunt. Venerabilis Serva Dei, cum plus plusque se Deo consecrare vellet, voluit Trappistis consociari, sed ab hoc proposito eam dimovit eius spiritalis moderator, qui eam certiorem fecit aliam viam esse decurrendam. Cum maiorem perfectionem requireret, primum "Societatem Dilectarum Iesu" una cum sorore et archiducissa instituit. Postea denuo Vindobonam ac tandem Patavium se contulerunt. A Decessore Nostro Pio VII sunt receptae, qui eas ad incohatum opus prosequendum cohortavit. Cum proh dolor Gallici milites in Italiam procederent, eae in varias urbes se conferre sunt coactae, usque Romam ac deinde iterum Venetias et Veronam, a canonico Aloisio Pacetti invitatae, insigni concionatore ac missionario. Opus communicavit cum sancta Magdalena de Canossa, quae Veronae pro pauperibus puellis instituendis operabatur. Duo incepta coniungi non potuerunt, quoniam haec spiritalitatem sancti Vincentii de Paul persequens, humilioris ordinis hominibus iuvandis se solummodo dicare

volebat, dum Venerabilis Dei Serva iudicabat utilius altioris ordinis etiam homines colere. A beato Caspare Bertoni, qui Congregationem Sacrorum Stigmatum Domini Nostri Iesu Christi instituerat, perducta, Veronae condidit Congregationem Sororum Sacrae Familiae quae Collegium Nobilium curavit atque, paucis post annis, puellas populares in collegio eis destinato. Mulieres evangelizare atque, potissimum, eas in institutionis processum inserere, in societate post popularem tumultum, necessitas Venerabili Dei Servae videbatur culturalis socialisque et ea spiritalis. Postquam tantopere in Domini vinea est operata, in sanctitatis fama die xvII mensis Augusti anno mdcccxxxiv obiit. De ea sancta Magdalena de Canossa scripsit: "Sancta obiit, quae ut sancta vixit". Eius confessarius ac spiritalis moderator sanctus Caspar Bertoni haec Leopoldinae sorori confisus est: "Tua soror vas est electissimarum gratiarum plenum!". Eius apostolatus opera proposito sunt sustentata vitae contemplativae, ad instar sancti Ignatii de Loyola spiritalitatis. Assidua precatio spei coniuncta virtus fuit maxime exercita. Eximia Leopoldinae confidentia in Domini gratia iugiter cum Dei proximique caritate coniungebatur. Scripsit: "In solitudine cum Deo manere: mea vera haec est felicitas".

Latam eius propter sanctitatis famam inde ab anno MDCCCXXXV iam Processus Informativus parabatur, sed bella quae medio saeculo XIX eruperunt, Instituta religiosa anno MDCCCLXVI exstincta, Instituti exiguitas antea et duo mundana bella post, Causam incohandam tardarunt. Tantum anno mcmlxxi incohatus est eius processus beatificationis. Servatis iure statutis ac parata Positione, die XXII mensis Iunii anno mmvi habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum qui favens suffragium tulerunt. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die xx mensis Martii anno mmvii eius virtutes heroum in modum exercitas agnoverunt, sic Decessor Noster Benedictus XVI facultatem fecit ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum ederet. Beatificationis causa sanatio mira putata exhibita est, quam medici Consultores die xvi mensis Iunii anno mmxvi inexplicabilem ad scientiam iudicarunt atque Consultores Theologi, in peculiari congressione die xx consequentis mensis Septembris Venerabili Servae Dei tribuerunt. Patres Cardinales et Episcopi, in sessione Ordinaria coadunati die vi mensis Decembris anno MMXVI, hunc eventum verum miraculum iudicarunt, sic Nos facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum

de miraculo evulgaret ac statutimus insuper ut beatificationis ritus Veronae die XXIX mensis Aprilis anno MMXVII celebraretur.

Hodie igitur Veronae ex mandato Nostro Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum numerum rettulimus Venerabilem Dei Servam Leopoldinam Naudet:

Nos, vota Fratris Nostri Iosephi Zenti, Episcopi Veronensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Leopoldina Naudet, virgo, Fundatrix Congregationis Sororum a Sacra Familia, quae assidue humanae christianaeque iuvenum educationi se dicavit et magna caritate familias in difficultatibus versantes sustinuit, Beatae nomine in posterum appelletur atque die decima septima mensis Augusti, qua in caelum orta est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXIX mensis Aprilis anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 400.961

## III

Venerabilibus Servis Dei Antonio Arribas Hortigüela, presbytero, et VI sociis, martyribus, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Domine Iesu, suscipe spiritum meum. [...] Domine, ne statuas illis hoc peccatum» (cfr Act 7, 59-60).

Ultima haec Stephani protomartyris verba summa efficacia indolem manifestant spiritualem Venerabilium Servorum Dei Antonii Arribas Hortigüela, presbyteri, eiusque sociorum, qui mortem acceperunt pro amore et fidelitate Iesu. Qui testes fidei die xxix mensis Septembris anno mcmxxxvi, tempore persecutionis contra Ecclesiam in Hispania, comprehensi sunt ac dein per vim a Comitatu Seditiosorum tantum quia religiosi interempti. Sodales enim erant Congregationis Missionariorum Sacratissimi Cordis Iesu, qui in oppido vulgo Canet de Mar una cum communitate sua sedem habebant et pro instituendis iuvenibus religiosis Congregationis peculiariter nitebantur.

Septem hi martyres sunt:

- 1. Pater Antonius Arribas Hortigüela: die xxix mensis Aprilis anno McM-VIII in municipio vulgo *Cardeñadijo* prope Burgum ortus est. Vota religiosa anno McMxxvIII professus est ac die vI mensis Aprilis anno McMxxxv presbyteratu auctus. Praeter officia magistri institutorisque Fratrum apparabat opera. Vir erat benignus iucundusque ac sedulus. Duodetriginta annos natus, in loco vulgo *Seriñà* una cum VI sodalibus vitam suam pro Christo obtulit.
- 2. Pater Abundius Martín Rodríguez: die XIV mensis Aprilis anno MCMVIII in loco vulgo *Villaescusa de Ecla* prope Palentiam ortus est. Vota religiosa anno MCMXXV professus est et anno MCMXXXI presbyteratu auctus. Vir erat affabilis, aliorum sedulus, magna spirituali sublimitate praecellens atque institutioni puerorum deditus.
- 3. Pater Iosephus Oriol Isern Massó: die xvI mensis Iunii anno mcmix in urbe vulgo *Villanueva y Geltrú* prope Barcinonem ortus est. Vota religiosa anno mcmixxvIII professus est et anno mcmixxXIII presbyteratu auctus. Exemplar semper fuit conversationis, religiosus patiens admodum, modestus vero ac verecundus.

- 4. Pater Iosephus Vergara Echeverría: die xvIII mensis Iunii anno MCMVIII in loco vulgo *Almandoz* in Navarra ortus est. Vota religiosa anno MCMXXVII professus est et anno MCMXXXIV presbyteratu auctus. Vir erat indole comis, excelsus animo et ad colloquium proclivis, sacerdos de missione sua penitus persuasus.
- 5. Frater Gumersindus Gómez Rodríguez: die xv mensis Octobris anno MCMXI in loco vulgo *Bonuza* prope Legionem ortus est. Vota religiosa anno MCMXXIX professus. Navus industriusque erat vir, simplex et magnanimus.
- 6. Frater Iesus Moreno Ruiz: die XIII mensis Ianuarii anno MCMXV in loco vulgo *Osorno la Mayor* prope Palentiam ortus est. Vota religiosa anno MCMXXXV professus est. Iuvenis erat vivacis laetique animi. Coquinae communitatis dabat operam.
- 7. Frater Iosephus del Amo del Amo: die XII mensis Iunii anno MCMXVI in loco vulgo *Pumarejo de Tera* prope Ocelum ortus est. Vota religiosa anno MCMXXXIV professus est. Iuvenis erat animi aequi, simplex et contentus se esse religiosum. Tempore persecutionis viginti annos natus erat, aetate in illo coetu minimus.

Horum Servorum Dei caedis pervulgatus nuntius apud populum christianum persuasionem sponte genuit eosdem martyres esse neque defuerunt qui statim eos invocare tamquam intercessores apud Dominum inceperunt. Fama martyrii horum Venerabilium Servorum Dei semper apud populum fidelem perduravit. Propterea apud Curiam Gerundensem anno McMXCV Inquisitio dioecesana celebrata est. Expletis iure requisitis et Positione confecta, die xxx mensis Aprilis anno MMXV Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum prosperam sententiam quoad martyrium censuit. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die v mensis Iulii anno MMXVI habita agnoverunt horum Venerabilium Servorum Dei heroicam mortem verum martyrium in odium fidei fuisse.

Nosmet Ipsi insequenti die VIII eiusdem mensis Iulii concessimus, ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super martyrio promulgaret, statuimusque proinde, ut ritus Beatificationis die VI mensis Maii anno MMXVII Gerundae in Hispania perageretur.

Hodie igitur hac in urbe de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis

de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabiles Servos Dei Antonium Arribas Hortigüela, presbyterum, et VI Socios in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Francisci Pardo Artigas, Episcopi Gerundensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus, ut Venerabiles Servi Dei Antonius Arribas Hortigüela, presbyter, et VI socii, sodales Missionariorum Sacratissimi Cordis Iesu, martyres, qui, suae vocationi fideles, Evangelium usque ad sanguinis effusionem sunt testificati, Beatorum nomine in posterum appellentur atque die sexta mensis Novembris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clari hi martyres, viri sancti qui amaverunt Christum in vita sua eumque imitati sunt in morte, in quibus Deus crucis mysterium mirabiliter illustravit, ut, ex eorum sacrificio roborati, nos Iesu fideliter haereremus et in Ecclesia ad salutem omnium operaremur, sicuti fortes in eiusdem confessione vixerunt, ita et fidei nostrae praebeant firma incrementa virtutum et multiplici nos suffragio consolentur.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die vī mensis Maii, anno mmxvīi, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco BPlumbi
In Secret. Status tab., n. 356.658

## IV

## Venerabili Servo Dei Arsenio a Trigolo Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Dabo vobis pastores iuxta cor meum» (*Ier* 3, 15).

Haec prophetica promissio luculenter collustrat vitam Venerabilis Servi Dei Arsenii a Trigolo, qui Domini voluntatem iugiter exquirens, summa congruentia liberalique deditione religiosam excoluit et sacerdotalem vocationem.

Is die XIII mensis Iunii anno MDCCCXLIX ortus est in oppido v. d. Trigolo, prope Cremonam, et baptismali lavacro ablutus est Iosephi nomen accipiens. Parentes eius, firma fide roborati, cauponam possidebant et pistrinum, ex quorum proventibus frequentem familiam sustentare possent. Puerili adhuc aetate, Dei Servus per sacerdotale ministerium Domino servire appetebat, quapropter Cremonensi Seminario nomen dedit, ubi formationis iter explevit annis MDCCCLXIII-MDCCCLXXIII, ipso tempore quo incerta quaedam culturalis ac politica mens grassabatur propter infaustas inter Regnum Italiae et Statum Pontificium necessitudines. Eius attenta benignitate ac loquendi ratione, missus est ante tempus, deficientibus presbyteris, in quandam paroeciam, ubi tempus inter studia theologiae et opus pastorale dispertire potuit. Sacro presbyteratus ordine die XXI mensis Martii anno MDCCCLXXIV est insignitus et coadiutor parochi destinatus in loco v. Paderno di Ossolaro, ac deinde in Cassano d'Adda. Vires pariter impendit diversa paroecialia exercens munera, omnibus orationis et apostolici fervoris exemplum relinquens. Flagrante animo sese Domino omnimodis vovendi, consilium cepit religiosam vitam amplectendi, et ingressus est Societatem Iesu. Primam emisit religiosam professionem anno MDCCCLXXVII. Cum onera studii scholastici valetudinem eius graviter opprimerent, studia intermittere est coactus. A Superioribus missus est uti praefectus in Collegium Cremonense, ubi philosophicum explevit curriculum; deinde theologiae studiis se dedit in loco Portorose in Istria. Probationis annum Lentiae transegit prope Vindobonam, et anno MDCCCLXXXVIII Venetiis, munere fungens coadiutoris spiritualis, perpetuam emisit professionem. In apostolico exercendo ministerio omnium aestimationem sibi conciliavit, praesertim communitatum sororum, quibus tamquam exercitiorum spiritualium et animarum moderator servitium praestitit. Illis quidem annis, ingentibus operibus onustus, quandam invenit mulierem, nempe Paschalinam Iosephinam Fumagalli nomine, quae ex Sororibus Dominae Nostrae a Bono Succursu dimissa, Institutum religiosum "a Consolata" uti appellabatur condiderat, domos erigendo sive Augustae Taurinorum sive Mediolani, sed absque Episcoporum illarum sedium licentia. Venerabilis Servus Dei, quandoquidem duas iuvenes induxit ut illud Institutum Taurinense sororis Paschalinae Fumagalli ingrederentur, a Superioribus reprehensus est, quocirca mense Martio anni mdcccxcii ob accusationem gravis imprudentiae e Societate Iesu est dimissus. Ideirco in natalem terram rediit; nihilominus, ab Archiepiscopo Taurinensi invitatus, spiritualem assumpsit curam illius Instituti, a Iosephina Fumagalli fundati, nempe Sororum a Maria Sanctissima Consolatrice, quod interdum canonicam obtinuerat approbationem, cuiusque ipse Regulam et Constitutiones Ignatiano charismate inspiratas redegerat. Anno MDCCCXCVI Mediolanensem in urbem Primariam Domum transtulit et Novitiatum Instituti, quibus per decennium moderatus est. Deinde tamen, dum primum Capitulum Generale anno MDCCCXCIX celebraretur, exsurgere coeperunt dissensiones quaedam inter duas Provincias, Mediolanensem et Taurinensem, ita ut Archiepiscopus Mediolanensis, beatus Andreas Carolus Ferrari, omnia munera renovare statuerit. Quamobrem Venerabilis Servus Dei amotionem subiit et omnimodam vitae suae eversionem oppetere debuit. Itaque, tres et quinquaginta annos iam natus, de faventi Superiorum sententia, novitiatum incepit apud Fratres Minores Capuccinos Provinciae Mediolanensis. Temporariis votis nuncupatis, Bergomum destinatus est ut iuvenes studentes capuccinos spiritualiter comitaretur. Hac in urbe, post brevem praetermissam novae discessionis periodum, extremos vitae annos gessit pastorale ministerium et curam Tertii Ordinis exsequendo. Ipse tam ex oratione quam ex eucharistica celebratione fortitudinem hauriebat ad perdifficiles asperitates sub fidei speique christianae lumine obeundas. Sive malum quod subiit sive bonum quod fecit, omnia silentio ac misericordia praeterivit. Mitis erat et mansuetus, simplici praeditus animo et erga omnes sincera perfusus caritate. Mirum in modum interiorem vitam cum pastorali actione componere valuit. Sacerdotalem gessit vitam uti sublime testimonium amoris erga Deum ac mirabili apostolico fervore erga animas, promptum iugiter se praebens ad excipiendam fortitudinem gratiae, quae

inter dissimiles quoque vitae vicissitudines eum efficaciter confirmavit. Anno MCMIX Venerabilis Servus Dei valetudinis casum pati coepit. In valetudinarium provinciale Bergomense translatus, nocte diei x mensis Decembris anno MCMIX aneurismate cordis percussus animam exhalavit. Exsequiae eius franciscali simplicitate necnon coram ingenti fidelium civium multitudine sunt celebratae, quod quidem boni testificationem operis exstitit, quod ipse seminaverat.

Hac sanctitatis fama perpensa, apud Curiam Archiepiscopalem Mediolanensem a die III mensis Aprilis anni MCMXCVIII ad diem IX mensis Maii anni memeet instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam validitatem approbavit Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum die VII mensis Aprilis anno MM datum. Apparata Positione, ut de more disceptatum est utrum Venerabilis Servus Dei virtutes heroico in gradu exercuisset. Die xv mensis Ianuarii anno MMXV habitus est Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum, qui favens tulit votum. Deinde, Purpurati Patres et Episcopi die XIX mensis Ianuarii anno MMXVI, in Sessione Ordinaria congregati, edixerunt eum theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroum in modum esse exsecutum. Die XXI mensis Decembris anno MMXVI Nos facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super virtutes ederet. His peractis rebus iure statutis, asserta sanatio est exhibita, quam Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum die xxv mensis Februarii anno MMXVI declaraverunt celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem. Demum Theologi Consultores, congregati die XXIX mensis Septembris anno MMXVI, intercessioni Venerabilis Servi Dei sanationem tribuerunt, atque Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die xvII mensis Ianuarii anno mmxvII item censuerunt.

Nosmet Ipsi die xx mensis Ianuarii anno mmxvII facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super miraculo ederet, et statuimus ut beatificationis ritus die vII mensis Octobris eodem anno Mediolani celebraretur. Hodie igitur de mandato Nostro, Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Servum Dei Arsenium a Trigolo adscribimus.

Nos, vota Fratris Nostri Marii Delpini, Archiepiscopi Metropolitae Mediolanensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum con-

sulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Arsenius a Trigolo (in saeculo: Iosephus Migliavacca), presbyter ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, Fundator Congregationis Sororum Mariae Sanctissimae Consolatricis, Christi humilis discipulus, cui prorsus fisus est etiam in adversitatibus et periculis, Beati nomine in posterum appelletur, atque die decima mensis Decembris, qua in caelum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic vir peculiarem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia. Studiose salutiferas veritates nuntiare properavit, rerum adiuncta aetatis suae et condiciones vitae humanae perspicue considerans. Dum illius conspicimus virtutes et pastoralis navitatis incepta, ad altiorem atque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem sequendam invitamur.

Haec vero quae hodie statuimus, firma usquequaque esse volumus ac valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die vii mensis Octobris, anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 381.152

## **EPISTULA**

Ad Missum Extraordinarium ad celebrationes septingentesimae anniversariae memoriae occursus sancti Francisci Assisiensis et sultani al-Malik al-Kamil (in Aegypto, 1-3 Martii 2019).

Venerabili Fratri Nostro Leonardo S.R.E. Cardinali Sandri Praefecto Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus

Beatus ille vir pacificus, sanctus Franciscus Assisiensis, qui etiam sodales suos docuit omnibus occurrere cum salutatione: "Dominus det tibi pacem" (S. Franciscus, *Testamentum*, 23), corde suo bene intellexit universa creata ab uno provenisse Creatore, qui unus est Bonus, omnesque homines in Ipso unum communem habere Patrem. Ideo de omnipotentis et misericordis Dei, "qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire" (*1 Tim* 2, 3-4), ineffabili amore notitiam cunctis hominibus et ubique laeto ardentique animo afferri cupiebat.

Hanc ob rationem praescripsit in Regula: quicumque fratrum divina inspiratione voluerint ire inter Saracenos et alios infideles, idoneos mittendos esse. Sed ipse quoque multis se periculis constanter exposuit, ut Soldani Babyloniae posset adire praesentiam. Assumpto igitur socio fratre, Illuminato nomine, mox a Saracenis ad Soldanum, divina disponente providentia, perducti sunt. Cui intrepido corde respondit Christi servus Franciscus, non ab homine, sed a Deo altissimo se fuisse transmissum, ut ei et populo suo viam salutis ostenderet et annuntiaret Evangelium veritatis. Soldanus admirandum in viro Dei fervorem spiritus conspiciens et virtutem, libenter ipsum audiebat (cfr S. Bonaventura, Legenda maior, IX, 7-8).

Cum ergo Venerabilis Frater Bruno Musarò, Archiepiscopus titulo Abaritanus, Nuntius Apostolicus in Aegypto, certiores Nos fecerit de sollemni commemoratione miri occursus octo ante saecula inter sanctum Franciscum Assisiensem et al-Malik al-Kamil, idemque postulaverit ad huiusmodi faustae recordationi maius pondus tribuendum ut quendam Patrem Cardinalem illuc mitteremus, Nos eius propositum prorsus laudamus et comprobamus. Ideirco libenter mentem Nostram fidentes ad te convertimus, Venerabilis Frater Noster, qui Congregationi pro Ecclesiis Orientalibus diligenter praees.

Ideo hisce Litteris Nostrum Missum Extraordinarium te nominamus; diebus igitur I-III mensis Martii in Aegypto rite ages vices Nostras, liturgicis celebrationibus Nostro nomine praesidebis Nostramque fraternam cunctis significabis salutationem, cum Christianis tum Muslimis.

Dum autem exoptamus ut nemo ad vim violentiamque descendat, potissimum sub religionis aliquo praetextu, sed potius Pax et Bonum hominibus communicetur, ac prophetica illa verba expleantur: "Non levabit gens contra gentem gladium, nec exercebuntur ultra ad proelium" (Is 2, 4), eo magis omnia dialogi, reconciliationis vel cooperationis incepta laudamus quae homines ad fraternam ducunt communionem. Amanter ergo complectimur eos qui sedulo faustam octingentesimam anniversariam recordationem singularis illius occursus paraverunt, videlicet civiles religiososque praefectos, sodales Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Sanctae Familiae in Aegypto et Custodiae Terrae Sanctae, sorores Congregationis Franciscanarum a Corde Immaculato Mariae necnon auctoritates et studentes Islamicae Academiae Al Azhar in Nasr City Cairi.

Ideo Nos legationem tuam, Venerabilis Frater Noster, precibus Sanctae Familiae et sancto Francisco committimus et Nostram Benedictionem Apostolicam supra dictis aliisque participantibus hunc memorabilem eventum cunctisque dialogi inter religiones et pacis fautoribus tamquam Nostrae benevolentiae signum ac divinae gratiae pignus largiter elargimur.

Ex Aedibus Vaticanis, die xxvi mensis Februarii, anno mmxix, Pontificatus Nostri sexto.

#### **FRANCISCUS**

## **HOMILIAE**

T

#### In Missa occasione XXIII Diei Mundialis Vitae Consecratae.\*

La Liturgia oggi mostra *Gesù che va incontro al suo popolo*. È la festa dell'incontro: la novità del Bambino incontra la tradizione del tempio; la promessa trova compimento; Maria e Giuseppe, giovani, incontrano Simeone e Anna, anziani. Tutto, insomma, si incontra quando arriva Gesù.

Che cosa dice questo a noi? Anzitutto che anche noi siamo chiamati ad accogliere Gesù che ci viene incontro. *Incontrarlo*: il Dio della vita va incontrato ogni giorno della vita; non ogni tanto, ma ogni giorno. Seguire Gesù non è una decisione presa una volta per tutte, è una scelta quotidiana. E il Signore non si incontra virtualmente, ma direttamente, incontrandolo nella vita, nella concretezza della vita. Altrimenti Gesù diventa solo un bel ricordo del passato. Quando invece lo accogliamo come Signore della vita, centro di tutto, cuore pulsante di ogni cosa, allora Egli vive e rivive in noi. E accade anche a noi quello che accadde nel tempio: attorno a Lui tutto si incontra, la vita diventa armoniosa. Con Gesù si ritrova il coraggio di andare avanti e la forza di restare saldi. L'incontro col Signore è la fonte. È importante allora tornare alle sorgenti: riandare con la memoria agli incontri decisivi avuti con Lui, ravvivare il primo amore, magari scrivere la nostra storia d'amore col Signore. Farà bene alla nostra vita consacrata, perché non diventi tempo che passa, ma sia tempo di incontro.

Se facciamo memoria del nostro incontro fondante col Signore, ci accorgiamo che esso non è sorto come una questione privata tra noi e Dio. No, è sbocciato nel popolo credente, accanto a tanti fratelli e sorelle, in tempi e luoghi precisi. Ce lo dice il Vangelo, mostrando come *l'incontro avviene nel popolo di Dio*, nella sua storia concreta, nelle sue tradizioni vive: nel tempio, secondo la Legge, nel clima della profezia, con i giovani e gli anziani insieme. Così anche la vita consacrata: sboccia e fiorisce nella Chiesa; se si isola, appassisce. Essa matura quando i giovani e gli anziani camminano

<sup>\*</sup> Die 2 Februarii 2019.

 $<sup>^{1}</sup>$  Cfr Lc 2, 25-28.34.

insieme, quando i giovani ritrovano le radici e gli anziani accolgono i frutti. Invece ristagna quando si cammina da soli, quando si resta fissati al passato o ci si butta in avanti per cercare di sopravvivere. Oggi, festa dell'incontro, chiediamo la grazia di riscoprire il Signore vivo, nel popolo credente, e di far incontrare il carisma ricevuto con la grazia dell'oggi.

Il Vangelo ci dice anche che l'incontro di Dio col suo popolo ha una partenza e un traguardo. Si comincia dalla chiamata al tempio e si arriva alla visione nel tempio. La chiamata è duplice. C'è una prima chiamata «secondo la Legge». È quella di Giuseppe e Maria, che vanno al tempio per compiere ciò che la Legge prescrive. Il testo lo sottolinea quasi come un ritornello, ben quattro volte.<sup>3</sup> Non è una costrizione: i genitori di Gesù non vanno per forza o per soddisfare un mero adempimento esterno; vanno per rispondere alla chiamata di Dio. C'è poi una seconda chiamata, secondo lo Spirito. È quella di Simeone e Anna. Anche questa è evidenziata con insistenza: per tre volte, a proposito di Simeone, si parla dello Spirito Santo<sup>4</sup> e si conclude con la profetessa Anna che, ispirata, loda Dio.<sup>5</sup> Due giovani accorrono al tempio chiamati dalla Legge; due anziani mossi dallo Spirito. Questa duplice chiamata, della Legge e dello Spirito, che cosa dice alla nostra vita spirituale e alla nostra vita consacrata? Che tutti siamo chiamati a una duplice obbedienza: alla legge – nel senso di ciò che dà buon ordine alla vita - e allo Spirito, che fa cose nuove nella vita. Così nasce l'incontro col Signore: lo Spirito rivela il Signore, ma per accoglierlo occorre la costanza fedele di ogni giorno. Anche i carismi più grandi, senza una vita ordinata, non portano frutto. D'altra parte, le migliori regole non bastano senza la novità dello Spirito: legge e Spirito vanno insieme.

Per comprendere meglio questa chiamata che vediamo oggi nei primi giorni di vita di Gesù, al tempio, possiamo andare ai primi giorni del suo ministero pubblico, a Cana, dove trasforma l'acqua in vino. Anche lì c'è una chiamata all'obbedienza, con Maria che dice: «Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica, fatela». Qualsiasi cosa. E Gesù chiede una cosa particolare; non fa subito una cosa nuova, non procura dal nulla il vino che manca – avrebbe potuto

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr vv. 22.23.24.27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr vv. 25.26.27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr v. 38.

 $<sup>^{6}</sup>$  Gv 2, 5.

farlo -, ma chiede una cosa concreta e impegnativa. Chiede di riempire sei grandi anfore di pietra per la purificazione rituale, che richiamano la Legge. Voleva dire travasare circa seicento litri d'acqua dal pozzo: tempo e fatica, che parevano inutili, perché ciò che mancava non era l'acqua, ma il vino! Eppure, proprio da quelle anfore riempite bene, «fino all'orlo», Gesù trae il vino nuovo. Così è per noi: Dio ci chiama a incontrarlo attraverso la fedeltà a cose concrete - Dio si incontra sempre nella concretezza -: la preghiera quotidiana, la Messa, la Confessione, una carità vera, la Parola di Dio ogni giorno, la prossimità, soprattutto ai più bisognosi, spiritualmente o corporalmente. Sono cose concrete, come nella vita consacrata l'obbedienza al Superiore e alle Regole. Se si mette in pratica con amore questa legge - con amore! -, lo Spirito sopraggiunge e porta la sorpresa di Dio, come al tempio e a Cana. L'acqua della quotidianità si trasforma allora nel vino della novità e la vita, che sembra più vincolata, diventa in realtà più libera. In questo momento mi viene alla memoria una suora, umile, che aveva proprio il carisma di essere vicina ai sacerdoti e ai seminaristi. L'altro ieri è stata introdotta qui, nella Diocesi [di Roma], la sua causa di beatificazione. Una suora semplice: non aveva grandi luci, ma aveva la saggezza dell'obbedienza, della fedeltà e di non avere paura delle novità. Chiediamo che il Signore, tramite suor Bernardetta, dia a tutti noi la grazia di andare per questa strada.

L'incontro, che nasce dalla chiamata, culmina nella visione. Simeone dice: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza». Vede il Bambino e vede la salvezza. Non vede il Messia che compie prodigi, ma un piccolo bimbo. Non vede qualcosa di straordinario, ma Gesù coi genitori, che portano al tempio due tortore o due colombi, cioè l'offerta più umile. Simeone vede la semplicità di Dio e accoglie la sua presenza. Non cerca altro, non chiede e non vuole di più, gli basta vedere il Bambino e prenderlo tra le braccia: "nunc dimittis, ora puoi lasciarmi andare". Gli basta Dio com'è. In Lui trova il senso ultimo della vita. È la visione della vita consacrata, una visione semplice e profetica nella sua semplicità, dove si tiene il Signore davanti agli occhi e tra le mani, e non serve altro. La vita è Lui, la spe-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> v. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lc 2, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr v. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr v. 29.

ranza è Lui, il futuro è Lui. La vita consacrata è questa visione profetica nella Chiesa: è *sguardo* che vede Dio presente nel mondo, anche se tanti non se ne accorgono; è *voce* che dice: "Dio basta, il resto passa"; è *lode* che sgorga nonostante tutto, come mostra la profetessa Anna. Era una donna molto anziana, che aveva vissuto tanti anni da vedova, ma non era cupa, nostalgica o ripiegata su di sé; al contrario sopraggiunge, loda Dio e parla solo di Lui.<sup>11</sup> A me piace pensare che questa donna "chiacchierava bene", e contro il male del chiacchiericcio questa sarebbe una buona patrona per convertirci, perché andava da una parte all'altra dicendo solamente: "È quello! È quel bambino! Andate a vederlo!". Mi piace vederla così, come una donna di quartiere.

Ecco la vita consacrata: lode che dà gioia al popolo di Dio, visione profetica che rivela quello che conta. Quand'è così fiorisce e diventa richiamo per tutti contro la mediocrità: contro i cali di quota nella vita spirituale, contro la tentazione di giocare al ribasso con Dio, contro l'adattamento a una vita comoda e mondana, contro il lamento – le lamentele! –, l'insoddisfazione e il piangersi addosso, contro l'abitudine al "si fa quel che si può" e al "si è sempre fatto così": queste non sono frasi secondo Dio. La vita consacrata non è sopravvivenza, non è prepararsi all' "ars bene moriendi": questa è la tentazione di oggi davanti al calo delle vocazioni. No, non è sopravvivenza, è vita nuova. "Ma... siamo poche..." – è vita nuova. È incontro vivo col Signore nel suo popolo. È chiamata all'obbedienza fedele di ogni giorno e alle sorprese inedite dello Spirito. È visione di quel che conta abbracciare per avere la gioia: Gesù.

# II

Missae celebratio pro Participibus Conventus qui est «Liberi a metu» (Fraterna Domus – Sacri Fani).\*

La ricchezza delle Letture scelte per questa celebrazione eucaristica può essere riassunta in una sola frase: "Non abbiate paura".

Il brano del Libro dell'Esodo ci ha presentato gli Israeliti presso il Mar Rosso, terrorizzati dal fatto che l'esercito del Faraone li ha inseguiti e sta per raggiungerli. Molti pensano: era meglio rimanere in Egitto e vivere come schiavi piuttosto che morire nel deserto. Ma Mosè invita il popolo a non avere paura, perché il Signore è con loro: «Siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi».¹ Il lungo viaggio attraverso il deserto, necessario per giungere alla Terra promessa, comincia con questa prima grande prova. Israele è chiamato a guardare oltre le avversità del momento, a superare la paura e riporre piena fiducia nell'azione salvifica e misteriosa del Signore.

Nella pagina del Vangelo di Matteo,<sup>2</sup> i discepoli restano turbati e gridano per la paura alla vista del Maestro che cammina sulle acque, pensando che sia un fantasma. Sulla barca agitata dal forte vento, essi non sono capaci di riconoscere Gesù; ma Lui li rassicura: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».<sup>3</sup> Pietro, con un misto di diffidenza ed entusiasmo, chiede a Gesù una prova: «Comandami di venire verso di te sulle acque».<sup>4</sup> Gesù lo chiama. Pietro fa qualche passo, ma poi la violenza del vento lo impaurisce di nuovo e comincia ad affondare. Mentre lo afferra per salvarlo, il Maestro lo rimprovera: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».<sup>5</sup>

Attraverso questi episodi biblici, il Signore parla oggi a noi e ci chiede di lasciare che Lui ci liberi dalle nostre paure. "Liberi dalla paura" è proprio il tema scelto per questo vostro incontro. "Liberi dalla paura". La paura è l'origine della schiavitù: gli israeliti preferirono diventare schiavi per paura. È anche l'origine di ogni dittatura, perché sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori.

<sup>\*</sup> Die 15 Februarii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es 14, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 14,22-33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> v. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. 31.

Di fronte alle cattiverie e alle brutture del nostro tempo, anche noi, come il popolo d'Israele, siamo tentati di abbandonare il nostro sogno di libertà. Proviamo legittima paura di fronte a situazioni che ci sembrano senza via d'uscita. E non bastano le parole umane di un condottiero o di un profeta a rassicurarci, quando non riusciamo a sentire la presenza di Dio e non siamo capaci di abbandonarci alla sua provvidenza. Così, ci chiudiamo in noi stessi, nelle nostre fragili sicurezze umane, nel circolo delle persone amate, nella nostra routine rassicurante. E alla fine rinunciamo al viaggio verso la Terra promessa per tornare alla schiavitù dell'Egitto.

Questo ripiegamento su sé stessi, segno di sconfitta, accresce il nostro timore verso gli "altri", gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri – che peraltro sono i privilegiati del Signore, come leggiamo in Matteo 25. E questo si nota particolarmente oggi, di fronte all'arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, sicurezza e un futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca la preparazione a questo incontro. Lo dicevo l'anno scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: «Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. E così, spesso, rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci». Rinunciare a un incontro non è umano.

Siamo chiamati invece a superare la paura per aprirci all'incontro. E per fare questo non bastano giustificazioni razionali e calcoli statistici. Mosè dice al popolo di fronte al Mar Rosso, con un nemico agguerrito che lo incalza alle spalle: «Non abbiate paura», perché il Signore non abbandona il suo popolo, ma agisce misteriosamente nella storia per realizzare il suo piano di salvezza. Mosè parla così semplicemente perché si fida di Dio.

L'incontro con l'altro, poi, è anche incontro con Cristo. Ce l'ha detto Lui stesso. È Lui che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito. E se avessimo ancora qualche dubbio, ecco la sua parola chiara: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».

Può essere compreso in questo senso anche l'incoraggiamento del Maestro ai suoi discepoli: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». È davvero

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mt 25, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mt 14, 27.

Lui, anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscerLo: coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, col volto deformato, il corpo piagato, incapace di parlare la nostra lingua... Anche noi, come Pietro, potremmo essere tentati di mettere Gesù alla prova e di chiedergli un segno. E magari, dopo qualche passo titubante verso di Lui, rimanere nuovamente vittime delle nostre paure. Ma il Signore non ci abbandona! Anche se siamo uomini e donne "di poca fede", Cristo continua a tendere la sua mano per salvarci e permettere l'incontro con Lui, un incontro che ci salva e ci restituisce la gioia di essere suoi discepoli.

Se questa è una valida chiave di lettura della nostra storia di oggi, allora dovremmo cominciare a ringraziare chi ci dà l'occasione di questo incontro, ossia gli "altri" che bussano alle nostre porte, offrendoci la possibilità di superare le nostre paure per incontrare, accogliere e assistere Gesù in persona.

E chi ha avuto la forza di lasciarsi liberare dalla paura, chi ha sperimentato la gioia di questo incontro è chiamato oggi ad annunciarlo sui tetti, apertamente, per aiutare altri a fare lo stesso, predisponendosi all'incontro con Cristo e la sua salvezza.

Fratelli e sorelle, si tratta di una grazia che porta con sé una missione, frutto di affidamento completo al Signore, che è per noi l'unica vera certezza. Per questo, come singoli e come comunità, siamo chiamati a fare nostra la preghiera del popolo redento: «Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza».<sup>8</sup>

## **ALLOCUTIONES**

T

## Ad Coetum Legatorum Consilii Nationalis Principatus Monoecensis.\*

Illustri Signore e Signori,

sono lieto di darvi il benvenuto in occasione del viaggio di studi che effettuate, con la guida del vostro Arcivescovo, allo scopo di conoscere il lavoro che viene svolto nella Santa Sede, specialmente attraverso incontri sui temi di vostro interesse e per i quali il nostro impegno è comune. Vi ringrazio pertanto di questa iniziativa e sono lieto dell'opportunità che mi è data di rivolgermi a voi.

Nel Messaggio per la 52ª Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio scorso, ho attirato l'attenzione sulla necessità di una buona politica, che è «un servizio alla collettività umana» in quanto «veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell'uomo».¹ È la delicata missione alla quale vi incoraggio, quella di lavorare insieme, senza sosta, per il bene comune. Possiate sempre avere a cuore la promozione di un futuro per ogni cittadino, nel rispetto fondamentale dei valori che sono la dignità delle persone e di ogni vita umana, come pure nel rispetto delle istituzioni del Principato.

Quest'ultimo possiede una lunga e bella tradizione di impegno al servizio dell'ambiente, in particolare con la Fondazione Alberto II di Monaco. Oggi, si aggiunge la sfida del riscaldamento climatico e delle sue conseguenze che mettono in pericolo gli abitanti, spesso in situazione precaria, delle regioni marittime del nostro pianeta. Sul piano umanitario, voi fate molto per venire in aiuto a difficoltà di ogni genere, in collaborazione con la Chiesa Cattolica e le altre Confessioni cristiane, oltre che con numerose ONG. Il sussidio pubblico per lo sviluppo porta il suo contributo a diverse opere nei Paesi svantaggiati, nei settori essenziali del sostegno alle famiglie, dell'educazione, della salute e dell'aiuto socio-economico. Avete anche messo

<sup>\*</sup> Die 2 Februarii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. 2.

in atto cinque programmi-pilota che manifestano la vostra generosità e la vostra capacità di intervento di fronte alle nuove sfide.

Auspico di cuore che, al di là dell'aiuto concreto e necessario che viene portato, ogni iniziativa sia come un lievito di speranza, per generare un atteggiamento di fiducia nel futuro e nell'altro, chiunque sia. La nostra responsabilità è grande, specialmente verso i giovani, perché essi trovino in noi degli adulti che diano loro fiducia e incoraggino i loro talenti per consentire ad essi di impegnarsi insieme al servizio del bene comune del loro Paese e del mondo intero. In un tempo di sfiducia crescente e di egoismo, a volte persino di rifiuto, è urgente tessere legami tra le persone e i Paesi, affinché cresca in ognuno il sentimento gioioso della propria responsabilità in quanto abitante del mondo, cittadino e attore del futuro. In tal senso, il volontariato internazionale per giovani diplomatici e il partenariato con organismi di solidarietà sono strumenti preziosi. Inoltre, i Monegaschi possono appoggiarsi sui valori fondanti del Principato ispirati dal Vangelo e dal suo messaggio d'amore. Questi valori offrono ad essi, oggi come ieri, l'opportunità di radicare e far fruttificare il Vangelo nella propria vita e oltre, esprimendo la sua forza unificante e la sua perenne novità al servizio della politica, del dialogo tre le culture, della giustizia e della fraternità.

Come ho ricordato agli Ambasciatori presenti allo scambio di auguri il 7 gennaio scorso, riferendomi alla lungimiranza del Papa Paolo VI nel suo discorso alle Nazioni Unite, «dobbiamo abituarci a pensare [...] in maniera nuova la convivenza dell'umanità, in maniera nuova le vie della storia e i destini del mondo. [...] Mai come oggi, in un'epoca di tanto progresso umano, si è reso necessario l'appello alla coscienza morale dell'uomo! Il pericolo non viene né dal progresso né dalla scienza. [...] Il pericolo vero sta nell'uomo, padrone di sempre più potenti strumenti, atti alla rovina e alle più alte conquiste!».² Così dunque per ripensare il nostro destino comune e costruirlo, dobbiamo essere consapevoli della nostra responsabilità e intraprendere la via della pace con sé stessi, della pace con gli altri e della pace col creato. Questa è la politica della pace che vi invito a promuovere, ciascuno di voi e tutti insieme nell'alta missione che vi è affidata.

 $<sup>^{\</sup>rm 2}\,$  New York, 4 ottobre 1965, n. 7.

Cari amici, vi rinnovo la mia gratitudine per questo incontro e saluto cordialmente, per il vostro tramite, il Principe Alberto II e la sua famiglia. Chiedo a Dio di sostenere il vostro impegno e di rafforzare i legami che vi uniscono al servizio del Principato e della comunità internazionale. Egli benedica in abbondanza voi, le vostre famiglie e tutti i Monegaschi. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.

## II

#### Ad Sodales Consilii Directionis Motus Italici pro Vita.\*

Cari fratelli e sorelle,

sono lieto di incontrarvi oggi, e vi ringrazio per la vostra gioiosa accoglienza! Ringrazio in particolare la Signora Presidente per le parole forti che mi ha rivolto – forti di tono! – a nome di tutto il Movimento e per i contenuti che ha espresso, ricordando la vostra missione a servizio della vita e l'importanza della Giornata che si celebrerà domani in tutta Italia.

La Giornata per la vita, istituita 41 anni fa per iniziativa dei Vescovi italiani, mette in luce ogni anno il valore primario della vita umana e il dovere assoluto di difenderla, a partire dal suo concepimento fino al suo naturale spegnersi. E su questo vorrei fare una sottolineatura, come premessa generale. Prendersi cura della vita esige che lo si faccia durante tutta la vita e fino alla fine. Ed esige anche che si ponga attenzione alle condizioni di vita: la salute, l'educazione, le opportunità lavorative, e così via; insomma, tutto ciò che permette a una persona di vivere in modo dignitoso.

Perciò la difesa della vita non si compie in un solo modo o con un unico gesto, ma si realizza in una molteplicità di azioni, attenzioni e iniziative; né riguarda solo alcune persone o certi ambiti professionali, ma coinvolge ogni cittadino e il complesso intreccio delle relazioni sociali. Consapevole di questo, il Movimento per la Vita, presente in tutto il territorio italiano attraverso i Centri e i Servizi di aiuto alla vita e le Case di accoglienza, e mediante le sue molteplici iniziative, da 43 anni si sforza di essere lievito per diffondere uno stile e delle pratiche di accoglienza e di rispetto della vita in tutto "l'impasto" della società.

Questa dovrebbe essere sempre gelosa e ferma custode della vita, perché «la vita è futuro», come ricorda il messaggio dei Vescovi. Solo se le si fa spazio si può guardare avanti, e farlo con fiducia. Ecco perché la difesa della vita ha il suo fulcro nell'accoglienza di chi è stato generato ed è ancora custodito nel grembo materno, avvolto nel seno della madre come in un amoroso abbraccio che li unisce. Ho apprezzato il tema scelto quest'anno per il Concorso europeo proposto alle scuole: «Mi prendo cura di te. Il

<sup>\*</sup> Die 2 Februarii 2019.

modello della maternità». Invita a guardare al concepimento e alla nascita non come a un fatto meccanico o solo fisico, ma nell'ottica della relazione e della comunione che unisce la donna e il suo bambino.

La Giornata per la vita di quest'anno richiama un passo del profeta Isaia che ogni volta ci commuove, richiamandoci l'opera meravigliosa di Dio: «Ecco io faccio una cosa nuova!»,¹ dice il Signore, lasciando trapelare il suo cuore sempre giovane e il suo entusiasmo nel generare, ogni volta come al principio, qualcosa che prima non c'era e porta una bellezza inattesa. «Non ve ne accorgete?», aggiunge Dio per bocca del profeta, per scuoterci dal nostro torpore. "Come è possibile che non vi accorgiate del miracolo che si compie proprio sotto il vostro sguardo?". E noi, come possiamo considerarlo un'opera solo nostra, fino a sentirci in diritto di disporne a nostro piacimento?

Spegnere volontariamente la vita nel suo sbocciare è, in ogni caso, un tradimento della nostra vocazione, oltre che del patto che lega tra loro le generazioni, patto che consente di guardare avanti con speranza. Dove c'è vita, c'è speranza! Ma se la vita stessa viene violata nel suo sorgere, ciò che rimane non è più l'accoglienza grata e stupita del dono, bensì un freddo calcolo di quanto abbiamo e di ciò di cui possiamo disporre. Allora anche la vita si riduce a bene di consumo, da usare e gettare, per noi stessi e per gli altri. Come è drammatica questa visione, purtroppo diffusa e radicata, presentata anche come un diritto umano, e quante sofferenze causa ai più deboli dei nostri fratelli!

Noi però non ci rassegniamo mai, ma continuiamo a operare, conoscendo i nostri limiti ma anche la potenza di Dio, che guarda ogni giorno con rinnovato stupore a noi suoi figli e agli sforzi che compiamo per lasciare che il bene germogli. Un particolare segno di consolazione viene dalla presenza tra voi di molti giovani. Grazie. Cari ragazzi e ragazze, voi siete una risorsa per il Movimento per la Vita, per la Chiesa e per la società, ed è bello che dedichiate tempo ed energie per la protezione della vita e il sostegno dei più indifesi. Questo vi rende più forti e come un volano di rinnovamento anche per chi ha più anni di voi.

Voglio ringraziare il vostro Movimento per il suo attaccamento, da sempre dichiarato e attuato, alla fede cattolica e alla Chiesa, che vi rende testi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Is 43, 19.

moni espliciti e coraggiosi del Signore Gesù. E, nello stesso tempo, apprezzo la laicità con cui vi presentate e operate, laicità fondata sulla verità del bene della vita, che è valore umano e civile e, come tale, chiede di essere riconosciuto da tutte le persone di buona volontà, a qualsiasi religione o credo appartengano. Nella vostra azione culturale avete testimoniato con franchezza che quanti sono concepiti sono figli di tutta la società, e la loro uccisione in numero enorme, con l'avallo degli Stati, costituisce un grave problema che mina alle basi la costruzione della giustizia, compromettendo la corretta soluzione di ogni altra questione umana e sociale.

In vista della Giornata per la Vita di domani, colgo questa occasione per rivolgere un appello a tutti i politici, perché, a prescindere dalle convinzioni di fede di ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro che stanno per nascere e fare il loro ingresso nella società, alla quale vengono a portare novità, futuro, speranza. Non si lascino condizionare da logiche che mirano al successo personale o a interessi solo immediati o di parte, ma guardino sempre lontano, e con il cuore guardino a tutti.

Chiediamo con fiducia a Dio che la Giornata per la Vita che stiamo per celebrare porti una boccata di aria pulita, consenta a tutti di riflettere e impegnarsi con generosità, a partire dalle famiglie e da quanti operano in ruoli di responsabilità al servizio della vita. Ad ognuno di noi sia data la gioia della testimonianza, nella comunione fraterna. Vi benedico con affetto e vi chiedo, per favore, di non dimenticarvi di pregare per me. Grazie.

# III

#### Ad Ministros Domus Circumforaneae «Regina Coeli» Romae.\*

Cari fratelli e sorelle,

sono lieto di incontrarvi e vi saluto tutti cordialmente, ad iniziare dal Cappellano padre Vittorio Trani e dal Direttore dr.ssa Silvana Sergi, che ringrazio per le loro parole. Voi rappresentate la comunità di lavoro che si pone al servizio dei detenuti del carcere romano di "Regina Coeli": agenti di custodia, personale amministrativo, medici, educatori, cappellani e volontari, accompagnati dai vostri familiari. Esprimo a ciascuno la riconoscenza mia e della Chiesa per il vostro lavoro accanto ai reclusi: esso richiede fortezza interiore, perseveranza e consapevolezza della specifica missione alla quale siete chiamati. È un'altra cosa. Ci vuole preghiera tutti i giorni perché il Signore vi dia il buon senso: il buon senso nelle diverse situazioni nelle quali vi troverete.

Il carcere è luogo di pena nel duplice senso di punizione e di sofferenza, e ha molto bisogno di attenzione e di umanità. È un luogo dove tutti, Polizia Penitenziaria, Cappellani, educatori e volontari, sono chiamati al difficile compito di curare le ferite di coloro che, per errori fatti, si trovano privati della loro libertà personale. È noto che una buona collaborazione tra i diversi servizi nel carcere svolge un'azione di grande sostegno per la rieducazione dei detenuti. Tuttavia, a causa della carenza di personale e del cronico sovraffollamento, il faticoso e delicato lavoro rischia di essere in parte vanificato.

Lo stress lavorativo determinato dai turni pressanti e spesso la lontananza dalle famiglie sono fattori che appesantiscono un lavoro che già di per sé comporta una certa fatica psicologica. Pertanto, figure professionali come le vostre necessitano di equilibrio personale e di valide motivazioni costantemente rinnovate; infatti siete chiamati non solo a garantire la custodia, l'ordine e la sicurezza dell'istituto, ma anche molto spesso a fasciare le ferite di uomini e donne che incontrate quotidianamente nei loro reparti.

Nessuno può condannare l'altro per gli errori che ha commesso, né tantomeno infliggere sofferenze offendendo la dignità umana. Le carceri

<sup>\*</sup> Die 7 Februarii 2019.

hanno bisogno di essere sempre più umanizzate, ed è doloroso invece sentire che tante volte sono considerate come luoghi di violenza e di illegalità, dove imperversano le cattiverie umane. Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che molti detenuti sono povera gente, non hanno riferimenti, non hanno sicurezze, non hanno famiglia, non hanno mezzi per difendere i propri diritti, sono emarginati e abbandonati al loro destino. Per la società i detenuti sono individui scomodi, sono uno scarto, un peso. È doloroso questo, ma l'inconscio collettivo ci porta lì.

Ma l'esperienza dimostra che il carcere, con l'aiuto degli operatori penitenziari, può diventare veramente un luogo di riscatto, di risurrezione e di cambiamento di vita; e tutto ciò è possibile attraverso percorsi di fede, di lavoro e di formazione professionale, ma soprattutto di vicinanza spirituale e di compassione, sull'esempio del buon Samaritano, che si è chinato a curare il fratello ferito. Questo atteggiamento di prossimità, che trova la sua radice nell'amore di Cristo, può favorire in molti detenuti la fiducia, la consapevolezza e la certezza di essere amati.

Inoltre, la pena, ogni pena, non può essere chiusa, deve avere sempre "la finestra aperta" per la speranza, da parte sia del carcere sia di ogni persona. Ognuno deve avere sempre la speranza del reinserimento parziale. Pensiamo agli ergastolani, anche loro: "Col mio lavoro in carcere...". Dare, fare lavori... Sempre la speranza del reinserimento. Una pena senza speranza non serve, non aiuta, provoca nel cuore sentimenti di rancore, tante volte di vendetta, e la persona esce peggio di come è entrata. No. Bisogna sempre far sì che ci sia la speranza e aiutare a vedere sempre al di là della finestra, sperando nel reinserimento. So che voi lavorate tanto, guardando questo futuro per reinserire ognuno di coloro che sono in carcere.

Vi incoraggio a svolgere la vostra importante opera con sentimenti di concordia e di unità. Tutti insieme, Direzione, Polizia Penitenziaria, Cappellani, area educativa, volontariato e comunità esterna siete chiamati a marciare in un'unica direzione, per aiutare a rialzarsi e a crescere nella speranza quanti sono, purtroppo, caduti nella trappola del male.

Da parte mia, vi accompagno con il mio affetto, che è sincero. Io ho tanta vicinanza con i carcerati e le persone che lavorano nelle carceri. Il mio affetto e la mia preghiera, perché possiate contribuire, con il vostro lavoro, a far sì che il carcere, luogo di pena e di sofferenza, sia anche laboratorio di umanità e di speranza. Nell'altra diocesi [Buenos Aires] andavo spesso al

carcere; e adesso ogni quindici giorni, la domenica, faccio una telefonata a un gruppo di carcerati in un carcere che visitavo con frequenza. Sono vicino. E sempre ho avuto una sensazione quando entravo nel carcere: "perché loro e non io?". Questo pensiero mi ha fatto tanto bene. Perché loro e non io? Avrei potuto essere lì, e invece no, il Signore mi ha dato una grazia che i miei peccati e le mie mancanze siano state perdonate e non viste, non so. Ma quella domanda aiuta tanto: perché loro e non io?

Benedico di cuore tutti voi e i vostri cari; e vi chiedo per favore di pregare per me, che ne ho bisogno. Grazie!

# IV

## Ad Consociationem Nationalem Magistratuum (in Italia).\*

Illustri Signore e Signori,

rivolgo un cordiale saluto a voi, al vostro Presidente, che ringrazio per le sue parole, al Comitato Direttivo Centrale e a tutta l'Associazione Nazionale Magistrati. Essa compie centodieci anni: una ricorrenza che diventa occasione di riconoscenza e di bilancio, un momento in cui confermarvi nei vostri intenti e ricalibrare gli obiettivi, alla luce del mutato contesto.

Da più di un secolo, attraverso iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale, l'Associazione Nazionale Magistrati vigila sul corretto svolgimento della delicata e preziosa funzione del magistrato. Al tempo stesso adempie a un importante compito di sorveglianza sulle regole democratiche e di promozione dei valori costituzionali, a servizio del bene comune. Promuovendo tali valori, attraverso il dibattito interno e i comunicati, i congressi nazionali, la rivista e il dialogo con le istituzioni, offrite un contributo significativo nelle questioni più rilevanti che riguardano l'amministrazione della giustizia. L'adesione alla vostra Associazione di circa il 90% dei magistrati italiani vi rende interlocutori privilegiati, in particolare per gli organi legislativi dello Stato, perché vi permette di attingere a un amplissimo bagaglio di esperienze professionali, dandovi una conoscenza diretta della vita dei cittadini e delle sue criticità.

Viviamo in un contesto attraversato da tensioni e lacerazioni, che rischiano di indebolire la tenuta stessa del tessuto sociale e affievoliscono la coscienza civica di tanti, con un ripiegamento nel privato che spesso genera disinteresse e diventa terreno di coltura dell'illegalità. La rivendicazione di una molteplicità di diritti, fino a quelli di terza e quarta generazione connessi alle nuove tecnologie, si affianca spesso a una scarsa percezione dei propri doveri e a una diffusa insensibilità per i diritti primari di molti, persino di moltitudini di persone. Per questi motivi, va riaffermato con costanza e determinazione, negli atteggiamenti e nelle prassi, il valore primario della giustizia, indispensabile per il corretto funzionamento di ogni ambito della vita pubblica e perché ognuno possa condurre una vita serena.

<sup>\*</sup> Die 9 Februarii 2019.

La tradizione filosofica presenta la giustizia come una virtù cardinale, e la virtù cardinale per eccellenza, perché alla sua realizzazione concorrono anche le altre: la prudenza, che aiuta ad applicare i principi generali di giustizia alle situazioni specifiche; la fortezza e la temperanza, che ne perfezionano il conseguimento. La giustizia è dunque una virtù, cioè un abito interno del soggetto: non un vestito occasionale o da indossare per le feste, ma un abito che va portato sempre addosso, perché ti riveste e ti avvolge, influenzando non solo le scelte concrete, ma anche le intenzioni e i propositi. Ed è virtù cardinale, perché indica la giusta direzione e, come un cardine, è punto di appoggio e di snodo. Senza giustizia tutta la vita sociale rimane inceppata, come una porta che non può più aprirsi, o finisce per stridere e cigolare, in un movimento farraginoso.

Al conseguimento della giustizia devono quindi concorrere tutte le energie positive presenti nel corpo sociale, perché essa, incaricata di rendere ad ognuno ciò che è suo, si pone come il requisito principale per conseguire la pace. A voi, magistrati, la giustizia è affidata in modo del tutto speciale, perché non solo la pratichiate con alacrità, ma anche la promuoviate senza stancarvi; non è infatti un ordine già realizzato da conservare, ma un traguardo verso il quale tendere ogni giorno.

Sono consapevole delle mille difficoltà che incontrate nel vostro quotidiano servizio, ostacolato nella sua efficacia dalla carenza di risorse per il mantenimento delle strutture e per l'assunzione del personale, e dalla crescente complessità delle situazioni giuridiche. Ogni giorno dovete poi fare i conti, da un lato, con la sovrabbondanza delle leggi, che può causare una sovrapposizione o un conflitto tra leggi diverse, antiche e recenti, nazionali e sovranazionali; e, dall'altro, con vuoti legislativi in alcune importanti questioni, tra le quali quelle relative all'inizio e alla fine della vita, al diritto familiare e alla complessa realtà degli immigrati. Queste criticità richiedono al magistrato un'assunzione di responsabilità che va oltre le sue normali mansioni, ed esige che egli constati gli eventi e si pronunci su di essi con un'accuratezza ancora maggiore.

In un tempo nel quale così spesso la verità viene contraffatta, e siamo quasi travolti da un vortice di informazioni fugaci, è necessario che siate i primi ad affermare la superiorità della realtà sull'idea; infatti, «la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 233.

realtà semplicemente è, [mentre] l'idea si elabora».<sup>2</sup> Il vostro impegno nell'accertamento della realtà dei fatti, anche se reso più difficoltoso dalla mole di lavoro che vi è affidata, sia quindi sempre puntuale, riportato con accuratezza, basato su uno studio approfondito e su un continuo sforzo di aggiornamento. Esso saprà avvalersi del dialogo con i diversi saperi extragiuridici, per comprendere meglio i cambiamenti in atto nella società e nella vita delle persone, ed essere in grado di attuare con sapienza, ove necessario, un'interpretazione evolutiva delle leggi, sulla base dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.

In un contesto sociale nel quale sempre di più si percepisce come normale, senza alcuno scandalo, la ricerca dell'interesse individuale anche a scapito di quello collettivo, siete chiamati ad offrire un segno della dedizione disinteressata che il vostro Statuto richiama fin dal suo primo articolo, e resa possibile dall'importante prerogativa dell'indipendenza, sulla quale da sempre vigilate come Associazione Nazionale. L'indipendenza esterna, che porta ad affermare con forza il suo carattere non politico,<sup>3</sup> tenga lontani da voi i favoritismi e le correnti, che inquinano scelte, relazioni e nomine; e l'indipendenza interna<sup>4</sup> vi renda invece liberi dalla ricerca di vantaggi personali, capaci di respingere «pressione, segnalazione o sollecitazione diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia».<sup>5</sup>

Proprio i tempi e i modi in cui la giustizia viene amministrata toccano la carne viva delle persone, soprattutto di quelle più indigenti, e lasciano in essa segni di sollievo e consolazione, oppure ferite di oblio e di discriminazione. Pertanto, nel vostro prezioso compito di discernimento e di giudizio, cercate sempre di rispettare la dignità di ogni persona, «senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione». Il vostro sguardo su quanti siete chiamati a giudicare sia sempre uno sguardo di bontà. «La misericordia infatti ha sempre la meglio nel giudizio», ci insegna la Bibbia, ricordandoci che uno sguardo attento alla persona e alle sue esigenze riesce a cogliere la verità in modo ancora più

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Statuto, art. 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Statuto, art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Statuto, art. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Statuto, art. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lettera di Giacomo 2, 13.

autentico. La giustizia che amministrate diventi sempre più "inclusiva", attenta agli ultimi e alla loro integrazione: infatti, dovendo dare ad ognuno quanto gli spetta, non può dimenticare l'estrema debolezza che riveste la vita di tanti e ne influenza le scelte.

L'elevato afflato morale, espresso con limpidezza dal vostro Codice etico, animi sempre la vostra azione, perché siete ben più che funzionari,
ma modelli di fronte a tutta la cittadinanza e in particolare nei confronti
dei più giovani. Per questo mi congratulo con voi perché fate memoria dei
magistrati che hanno sofferto e perso la vita nel fedele svolgimento della
loro mansione. A ciascuno di loro rivolgo anch'io, oggi, un particolare e
riconoscente ricordo.

Il Signore benedica tutti voi, il vostro lavoro e le vostre famiglie. Grazie.

# V

Ad docentes ac discipuolos Academiae Alfonsianae Instituti Superioris Theologiae Moralis.\*

Padre Moderatore Generale, cari fratelli e sorelle,

vi incontro in occasione del 70° anniversario della fondazione dell'Accademia Alfonsiana. Ringrazio il Moderatore Generale per le sue parole e rivolgo a tutti voi il mio cordiale saluto. Questa ricorrenza della vostra istituzione universitaria è un momento di gratitudine al Signore per il servizio di ricerca e di formazione teologica che essa ha potuto compiere. Lo specifico settore teologico proprio dell'Accademia Alfonsiana è quello del sapere morale, al quale compete il difficile ma indispensabile compito di far incontrare e accogliere Cristo nella concretezza della vita quotidiana, come Colui che, liberandoci dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento, fa nascere e rinascere in noi la gioia.<sup>1</sup>

In questi settant'anni l'Accademia Alfonsiana si è impegnata, come ricordano i vostri *Statuti*, ad approfondire la teologia morale *sub lumine Mysterii Christi* cercando di rispondere all'evolversi della società e delle culture, nel costante rispetto del Magistero.<sup>2</sup> E lo ha fatto traendo ispirazione dal suo celeste Patrono, Sant'Alfonso Maria de' Liguori.

La celebrazione dell'anniversario di una istituzione come la vostra non può limitarsi al ricordo di ciò che si è fatto, ma deve soprattutto spingere a guardare avanti, a ritrovare entusiasmo nella missione, a progettare passi coraggiosi per meglio rispondere alle attese del popolo di Dio. Ed è provvidenziale che il vostro settantesimo giunga nel periodo in cui tutte le strutture accademiche della Chiesa sono chiamate a un impegno più deciso di riprogettazione e rinnovamento. È quanto ho chiamato a fare con la Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche. Valorizzando il «ricco patrimonio di approfondimenti e di indirizzi», scaturito dal Vaticano II e attuato con il «perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo messo in atto dal Popolo di

<sup>\*</sup> Die 9 Februarii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr n. 1.

Dio nei diversi ambiti continentali e in dialogo con le diverse culture», occorre aprirsi a «quel rinnovamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa "in useita" ».<sup>3</sup>

Non si tratta solo di una revisione degli statuti e dei piani di studio, ma di un rinnovamento di tutta la vita accademica, favorito anche dalle possibilità che lo sviluppo informatico offre oggi alla ricerca e alla didattica. A tale scopo è indispensabile assumere come criterio «prioritario e permanente [...] quello della contemplazione e della introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel cuore del kerygma, e cioè della sempre nuova e affascinante lieta notizia del Vangelo di Gesù». Sarà allora possibile attuare un «dialogo a tutto campo: non come mero atteggiamento tattico, ma come esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della Verità e per approfondirne il significato e le implicazioni pratiche». È la cura per «l'inter- e la trans-disciplinarità esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione» sarà accompagnata dal riconoscimento della «necessità urgente di "fare rete" », non solo tra le istituzioni ecclesiali di tutto il mondo, ma anche «con le istituzioni accademiche dei diversi Paesi e con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose», facendosi carico dei «problemi di portata epocale che investono oggi l'umanità, giungendo a proporre opportune e realistiche piste di risoluzione».4

Sono istanze alle quali sono certo che l'Accademia Alfonsiana è già sensibile e saprà rispondere con prontezza e fiducioso coraggio, come nella seconda metà del secolo scorso è riuscita ad attuare il rinnovamento della teologia morale voluto dal Concilio Vaticano II.

La fedeltà alle radici alfonsiane del vostro Istituto vi chiede ora un impegno ancora più convinto e generoso per una teologia morale animata dalla tensione missionaria della Chiesa "in uscita". Come Sant'Alfonso, dobbiamo sempre evitare di lasciarci imprigionare in posizioni di scuola o in giudizi formulati «lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità» delle persone e delle famiglie. Parimenti, occorre guardarsi da una «idealizzazione eccessiva» della vita cristiana che non è capace di risvegliare «la fiducia nella grazia». Ponendoci invece in ascolto rispettoso della realtà e cercando insieme di discernere i segni della presenza dello

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 36.

Spirito, che genera liberazione e nuove possibilità, potremo aiutare tutti a camminare con gioia nella via del bene.

La realtà da ascoltare sono anzitutto le sofferenze e le speranze di coloro che le mille forme del potere del peccato continuano a condannare all'insicurezza, alla povertà, all'emarginazione. Sant'Alfonso comprese ben presto che non si trattava di un mondo da cui difendersi e tanto meno da condannare, ma da guarire e liberare, ad imitazione dell'agire di Cristo: incarnarsi e condividere i bisogni, ridestare le attese più profonde del cuore, far sperimentare che ognuno, per quanto fragile e peccatore, è nel cuore del Padre Celeste ed è amato da Cristo fino alla croce. Chi è toccato da questo amore, sente l'urgenza di rispondere amando.

Tutte le parole della teologia morale devono lasciarsi plasmare da questa logica misericordiosa, che permette di farle incontrare effettivamente come parole di vita in pienezza. Sono infatti eco di quelle del Maestro che dice ai discepoli di non essere venuto «per condannare il mondo, ma per salvare il mondo», e che la volontà del Padre suo è che «abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» e partecipino alla pienezza della sua gioia. «Seppure è vero che bisogna curare l'integralità dell'insegnamento morale della Chiesa, si deve sempre porre speciale attenzione nel mettere in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali del Vangelo, particolarmente il primato della carità come risposta all'iniziativa gratuita dell'amore di Dio». 9

Con l'apostolo Paolo, la teologia morale è chiamata a far sperimentare a tutti che «la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù», libera «dalla legge del peccato e della morte», per cui non possiamo «ricadere nella paura» avendo ricevuto «lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: "Abbà! Padre!" ». <sup>10</sup> E lo stesso Spirito fa sì che questa libertà non possa mai essere indifferenza nei riguardi di chi è nel bisogno, ma "cuore di prossimo" che si lascia interpellare ed è pronto a prendersene amorevolmente cura.

La teologia morale in questi ultimi anni si è impegnata ad accogliere il forte monito del Concilio Vaticano II a «superare l'etica individualistica» e

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gv 12, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Gv 10, 10.

<sup>8</sup> Cfr Gv 17, 13.

 $<sup>^{9}\,</sup>$  Cfr Esort. ap. postsin. Amoris la<br/>etitia, 311.

 $<sup>^{10}</sup>$  Cfr Rm 8, 2.15.

a promuovere la consapevolezza che «quanto più il mondo si unifica, tanto più apertamente gli obblighi degli uomini superano i gruppi particolari e si estendono a poco a poco al mondo intero». Il passi compiuti devono spingerci ad affrontare con maggiore prontezza le nuove e gravi sfide derivanti dalla rapidità con cui si evolve la nostra società. Mi limito a ricordare quelle dovute al dominio crescente della logica «della competitività e della legge del più forte» che «considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare» dando «inizio alla cultura dello "scarto" ». Il

Lo stesso deve dirsi per il grido della terra, violentata e ferita in mille modi dallo sfruttamento egoistico. La dimensione ecologica è una componente imprescindibile della responsabilità di ogni persona e di ogni nazione. Mi fa riflettere il fatto che quando amministro la Riconciliazione – anche prima, quando lo facevo – raramente qualcuno si accusa di aver fatto violenza alla natura, alla terra, al creato. Non abbiamo ancora coscienza di questo peccato. È compito vostro farlo. La teologia morale deve fare propria l'urgenza di partecipare in maniera convinta a un comune sforzo per la cura della casa comune mediante vie praticabili di sviluppo integrale.

Un dialogo e un impegno condiviso la ricerca morale è chiamata a compiere anche nei riguardi delle nuove possibilità che lo sviluppo delle scienze biomediche mette a disposizione dell'umanità. Non dovrà però mai venir meno la franca testimonianza del valore incondizionato di ogni vita, ribadendo che proprio la vita più debole e indifesa è quella di cui siamo chiamati a farci carico in maniera solidale e fiduciosa.

Sono certo che l'Accademia Alfonsiana continuerà a impegnarsi per una teologia morale che non esita a "sporcarsi le mani" con la concretezza dei problemi, soprattutto con la fragilità e la sofferenza di coloro che più vedono minacciato il loro futuro, testimoniando con franchezza il Cristo «via, verità e vita». <sup>13</sup>

Cari fratelli e sorelle, mentre vi ringrazio per questa visita, vi incoraggio a proseguire il vostro servizio ecclesiale, in costante adesione al magistero della Chiesa, e di cuore imparto a tutti la Benedizione Apostolica. Per favore, ricordatevi di pregare per me! Grazie.

<sup>11</sup> Cost. past. Gaudium et spes, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Gv 14, 6.

# VI

Occursus Summi Pontificis Francisci cum Participibus XLII Sessionis Consilii Gubernatorum Fundi Internationalis pro Agricultura Promovenda (IFAD), Procuratio Nationum Unitarum (Sedes FAO, Romae).\*

# Sermo Summi Pontificis ad Consilium Gubernantium IFAD

Señor Presidente del FIDA, Señores Jefes de Estado, Señor Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Señores Ministros, Señores Delegados y Representantes Permanentes de los Estados miembros, Señoras y señores:

He aceptado con gusto la invitación que usted me ha dirigido, señor Presidente, en nombre del *Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola* (FIDA), para esta ceremonia de apertura de la cuadragésima segunda sesión del Consejo de Gobernadores de esta Organización intergubernamental.

Mi presencia desea traer a esta Sede los anhelos y necesidades de la multitud de hermanos nuestros que sufren en el mundo. Me gustaría que pudiéramos mirar sus rostros sin sonrojarnos, porque finalmente su clamor ha sido escuchado y sus preocupaciones atendidas. Ellos viven situaciones precarias: el aire está viciado, los recursos naturales esquilmados, los ríos contaminados, los suelos acidificados; no tienen agua suficiente para ellos mismos ni para sus cultivos; sus infraestructuras sanitarias son muy deficientes, sus viviendas escasas y defectuosas.

Y estas realidades se prolongan en el tiempo cuando, por otra parte, nuestra sociedad ha alcanzado grandes logros en otros ámbitos del saber. Esto quiere decir que estamos ante una sociedad que es capaz de avanzar en sus propósitos de bien; y también vencerá la batalla contra el hambre y la miseria, si se lo plantea con seriedad. Estar decididos en esta lucha es primordial para que podamos escuchar —no como un eslogan sino de verdad—: "El hambre no tiene presente ni futuro. Solo pasado". Para esto, es necesario la ayuda de la comunidad internacional, de la sociedad civil y de cuantos poseen recursos. Las responsabilidades no se evaden, pasándolas de unos a otros, sino que se van asumiendo para ofrecer soluciones concre-

<sup>\*</sup> Die 14 Februarii 2019.

tas y reales. Son éstas las soluciones concretas y reales las que debemos pasar de unos a otros.

La Santa Sede siempre ha alentado los esfuerzos desplegados por las agencias internacionales para afrontar la pobreza. Ya en diciembre de 1964 san Pablo VI, pidió en Bombay y posteriormente reiteró en otras circunstancias, la creación de un Fondo mundial para combatir la miseria y dar un impulso decisivo a la promoción integral de las zonas más depauperadas de la humanidad. Y desde entonces, sus sucesores no hemos cesado de animar e impulsar iniciativas semejantes, uno de cuyos ejemplos más notorios es el FIDA.

Esta 42 sesión del Consejo de Gobernadores del FIDA sigue en esta lógica y tiene ante ella un trabajo fascinante y crucial: crear posibilidades inéditas, despejar vacilaciones y poner a cada pueblo en condiciones de afrontar las necesidades que lo afligen. La comunidad internacional, que elaboró la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, necesita dar pasos ulteriores para la consecución real de los 17 objetivos que la conforman. A este respecto, la aportación del FIDA resulta imprescindible para poder cumplir los dos primeros objetivos de la Agenda, los referidos a la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y la promoción de la soberanía alimentaria. Y nada de ello será posible sin lograr el desarrollo rural, un desarrollo del que viene hablándose desde hace tiempo pero que no termina de concretarse. Y resulta paradójico que buena parte de los más de 820 millones de personas que sufren hambre y malnutrición en el mundo viva en zonas rurales, esto es paradójico, y se dedique a la producción de alimentos y sea campesina. Además, el éxodo del campo a la ciudad es una tendencia global que no podemos obviar en nuestras consideraciones.

El desarrollo local, por lo tanto, tiene valor en sí mismo y no en función de otros objetivos. Se trata de lograr que cada persona y cada comunidad pueda desplegar sus propias capacidades de un modo pleno, viviendo así una vida humana digna de tal nombre. Ayudar a desplegar esto, pero no de arriba hacia abajo, sino con ellos y para ellos –"pour et avec" – dijo el Señor Presidente.

Exhorto a cuantos tienen responsabilidad en las naciones y en los organismos intergubernamentales, así como a quienes pueden contribuir desde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Discurso a los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Alimentación, 9 noviembre 1974.

el sector público y privado, a desarrollar los cauces necesarios para que puedan implementarse las medidas adecuadas en las regiones rurales de la tierra, para que puedan ser artífices responsables de su producción y progreso.

Los problemas que signan negativamente el destino de muchos hermanos nuestros en la hora presente no podrán resolverse en forma aislada, ocasional o efímera. Hoy más que nunca hemos de sumar esfuerzos, lograr consensos, estrechar vínculos. Los retos actuales son tan intrincados y complejos que no podemos seguir afrontándolos de forma ocasional, con resoluciones de emergencia. Habría que otorgar protagonismo directo a los propios afectados por la indigencia, sin considerarlos meros receptores de una ayuda que puede acabar generando dependencias. Y cuando un pueblo se acostumbra a depender, no se desarrolla. Se trata de afirmar siempre la centralidad de la persona humana, recordando que «los nuevos procesos que se van gestando no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos desde afuera, sino que deben partir de la misma cultura local»,<sup>2</sup> que es original siempre. Y en este sentido, y como viene ocurriendo en los últimos años, el FIDA ha conseguido mejores resultados a través de una mayor descentralización, impulsando la cooperación sur-sur, diversificando las fuentes de financiación y los modos de actuación, promoviendo una acción basada en las evidencias y que, a la vez, genera conocimiento. Los animo fraternalmente a continuar por este camino, que es humilde, pero es el justo. Un camino que debe redundar siempre en la mejora de las condiciones de vida de las personas más menesterosas.

Finalmente, comparto con ustedes unas reflexiones más específicas en torno a la temática "Innovaciones e iniciativas empresariales en el mundo rural", que guía esta sesión del Consejo de Gobernadores del FIDA. Es necesario apostar por la innovación, la capacidad de emprendimiento, el protagonismo de los actores locales y la eficiencia de los procesos productivos para lograr la transformación rural con vistas a erradicar la desnutrición y a desarrollar de forma sostenible el medio campesino. Y en ese contexto, es necesario fomentar una "ciencia con conciencia" y poner la tecnología realmente al servicio de los pobres. Por otra parte, las nuevas tecnologías

 $<sup>^{2}</sup>$  Carta enc. Laudato si', 144.

no deben contraponerse a las culturas locales y a los conocimientos tradicionales, sino complementarlos y actuar en sinergia con los mismos.

Los animo a todos ustedes, aquí presentes, y a los que trabajan de forma habitual en el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, para que sus trabajos, desvelos y deliberaciones sean en beneficio de los descartados –en esta cultura del descarte– en beneficio de las víctimas de la indiferencia y del egoísmo; y así podamos ver la derrota total del hambre y una copiosa cosecha de justicia y prosperidad. Muchas gracias.

### Salutatio Summi Pontificis ad coetum delegatorum indigenarum

Estimadas amigas y amigos:

Agradezco a la señora Myrna Cunningham sus amables palabras y me alegra saludar a quienes, coincidiendo con las sesiones del Consejo de Gobernadores, han celebrado la cuarta reunión mundial del Foro de los pueblos indígenas, convocada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El tema de sus trabajos ha sido "fomentar los conocimientos y las innovaciones de los pueblos originarios en pro de la resiliencia al cambio climático y el desarrollo sostenible".

La presencia de todos ustedes aquí muestra que las cuestiones ambientales son de extrema importancia y nos invita a dirigir nuevamente la mirada
a nuestro planeta, herido en muchas regiones por la avidez humana, por
conflictos bélicos que engendran un caudal de males y desgracias, así como
por las catástrofes naturales que dejan a su paso penuria y devastación.
No podemos seguir ignorando estos flagelos, respondiendo a ellos desde la
indiferencia o la insolidaridad o posponiendo las medidas que eficazmente los
tienen que afrontar. Por el contrario, solo un vigoroso sentido de fraternidad
fortalecerá nuestras manos para socorrer hoy a quienes lo precisan y abrir
la puerta del mañana a las generaciones que vienen detrás de nosotros.

Dios creó la tierra para beneficio de todos, para que fuera un espacio acogedor en el que nadie se sintiera excluido y todos pudiéramos encontrar un hogar. Nuestro planeta es rico en recursos naturales. Y los pueblos originarios, con su copiosa variedad de lenguas, culturas, tradiciones, conocimientos y métodos ancestrales, se convierten para todos en una llamada de atención que pone de relieve que el hombre no es el propietario de la

naturaleza, sino solamente el gerente, aquel que tiene como vocación velar por ella con esmero, para que no se pierda su biodiversidad, y el agua pueda seguir siendo sana y cristalina, el aire puro, los bosques frondosos y el suelo fértil.

Los pueblos indígenas son un grito viviente a favor de la esperanza. Ellos nos recuerdan que los seres humanos tenemos una responsabilidad compartida en el cuidado de la "casa común". Y si determinadas decisiones tomadas hasta ahora la han estropeado, nunca es demasiado tarde para aprender la lección y adquirir un nuevo estilo de vida. Se trata de adoptar una manera de proceder que, dejando atrás planteamientos superficiales y hábitos nocivos o explotadores, supere el individualismo atroz, el consumismo convulsivo y el frío egoísmo. La tierra sufre y los pueblos originarios saben del diálogo con la tierra, saben lo que es escuchar la tierra, ver la tierra, tocar la tierra. Saben el arte del bien vivir en armonía con la tierra. Y eso lo tenemos que aprender quienes quizás estemos tentados en una suerte de ilusión progresista a costillas de la tierra. No olvidemos nunca el dicho de nuestros abuelos: "Dios perdona siempre, los hombres perdonamos algunas veces, la naturaleza no perdona nunca". Y lo estamos viendo, por el maltrato y la explotación. A ustedes, que saben dialogar con la tierra, se les confía el transmitirnos esta sabiduría ancestral.

Si unimos fuerzas y, en espíritu constructivo, entablamos un diálogo paciente y generoso, terminaremos tomando mayor conciencia de que tenemos necesidad los unos de los otros; de que una actuación dañina con el entorno que nos rodea repercute negativamente también en la serenidad y fluidez de la convivencia, que a veces no fue convivencia sino destrucción; de que los indigentes no pueden seguir padeciendo injusticias y los jóvenes tienen derecho a un mundo mejor que el nuestro y aguardan de nosotros respuestas convincentes.

Gracias a todos ustedes por el tesón con que afirman que la tierra no está únicamente para explotarla sin miramiento alguno, también para cantarle, cuidarla, acariciarla. Gracias por alzar su voz para aseverar que el respeto debido al medio ambiente debe ser siempre salvaguardado por encima de intereses exclusivamente económicos y financieros. La experiencia del FIDA, su competencia técnica, así como los medios de los que dispone, prestan un valioso servicio para roturar caminos que reconozcan

que «un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso».<sup>3</sup>

Y, en el imaginario colectivo nuestro, también hay un peligro: los pueblos así llamados civilizados "somos de primera" y los pueblos así llamados originarios o indígenas "somos de segunda". No. Es el gran error de un progreso desarraigado, desmadrado de la tierra. Es necesario que ambos pueblos dialoguen. Hoy urge un "mestizaje cultural" donde la sabiduría de los pueblos originarios pueda dialogar al mismo nivel con la sabiduría de los pueblos más desarrollados, sin anular. "Mestizaje cultural" sería la meta hacia la cual tenemos que seguir con la misma dignidad.

Mientras los animo a seguir adelante, suplico a Dios que no deje de acompañar con sus bendiciones a vuestras comunidades y a quienes en el FIDA trabajan por tutelar a cuantos viven en las zonas rurales y más pobres del planeta, pero más ricas en la sabiduría de convivir con la naturaleza.

Muchas gracias.

### Salutatio Summi Pontificis ad Ministros IFAD

Signore e Signori,

potrei parlare in spagnolo, che è una delle lingue ufficiali, ma preferisco usare l'italiano, perché è sicuramente meglio per voi tutti.

Ringrazio il Signor Presidente dell'IFAD per la sua attenzione, per la sua cortesia, e sono contento di potermi incontrare con voi, che lavorate ogni giorno per questa importante istituzione delle Nazioni Unite. Voi siete al servizio dei più poveri della terra: persone che, in maggioranza, vivono in zone rurali, in regioni lontane dalle grandi città, spesso in condizioni difficili e penose. A tutti voi qui presenti, come pure ai vostri colleghi ai quali non è stato possibile essere tra noi – siete tanti che lavorate qui! –, rivolgo un saluto cordiale.

Pensando a voi, mi vengono in mente due semplici parole. La prima, che scaturisce dal cuore, è "grazie". Ringrazio Dio per il vostro lavoro al servizio di una causa tanto nobile quale la lotta contro la fame e la miseria nel mondo. Grazie perché andate controcorrente: la tendenza di oggi vede

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 3}$  Carta enc.  $Laudato\ si$ ', 194.

il rallentamento della riduzione della povertà estrema e l'aumento della concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi. Pochi hanno troppo e troppi hanno poco. Pochi hanno troppo e troppi hanno poco, questa è la logica di oggi. Molti non hanno cibo e vanno alla deriva, mentre pochi annegano nel superfluo. Questa perversa corrente di disuguaglianza è disastrosa per il futuro dell'umanità. Grazie quindi perché voi pensate e agite controcorrente. E grazie anche per il vostro lavoro silenzioso, spesso nascosto – direi anche alcune volte noioso –: nascosto come le radici di un albero, non si vedono, ma da lì proviene la linfa che nutre tutta la pianta. Forse non ricevete molti riconoscimenti né onorificenze, ma Dio vede tutto, conosce l'abnegazione e la professionalità – sottolineo la parola professionalità –, apprezza le ore che trascorrete sollecitamente in ufficio e i sacrifici che ciò comporta. Dio, non scorda mai il bene e sa ricompensare chi è buono e generoso.

Dal vostro lavoro traggono beneficio molte persone bisognose e svantaggiate, che sopravvivono con tante sofferenze nelle periferie del mondo. Per svolgere bene questo tipo di servizio, bisogna unire alla competenza una particolare sensibilità umana. Perciò vorrei consigliarvi di coltivare sempre la vita interiore e i sentimenti che dilatano il cuore e nobilitano le persone e i popoli. Sono tesori che valgono più di ogni bene materiale. Allargare il cuore. Grazie anche al vostro apporto si possono realizzare progetti che aiutano bambini disagiati – sono tanti nel mondo, tanti! – donne, famiglie intere. Molte belle iniziative si portano avanti con il vostro sostegno. Vi ringrazio dunque per questo lavoro, e lo faccio anche a nome di tanti poveri che servite.

La seconda parola che vorrei dirvi, dopo il "grazie", è "avanti!". Significa proseguire con rinnovato impegno questa vostra opera, senza stancarvi, senza perdere la speranza, senza cedere alla rassegnazione pensando che sia solo una goccia nel mare. Madre Teresa diceva: "Sì, è una goccia nel mare, ma con quella goccia il mare è diverso". Il segreto consiste nel custodire e alimentare motivazioni alte. In questo modo, si vincono i pericoli del pessimismo, della mediocrità e dell'abitudinarietà, e si riesce a mettere entusiasmo in quello che si fa giorno per giorno, anche nelle cose piccole, le cose che io non vedo come finiranno. La parola "entusiasmo" è molto bella: possiamo intenderla anche come "mettere Dio in quello che si fa" – viene da lì: en-theos, entusiasmo, mettere Dio in quello che si fa. Perché Dio non

si stanca mai di fare il bene, non si stanca mai di ricominciare. Ognuno di noi ne ha esperienza: quante volte abbiamo ricominciato nella nostra vita! E questo è bello. Non si stanca mai di dare una speranza. Egli è la chiave per non stancarsi. E pregare – per chi può pregare – aiuta a ricaricare le batterie con energia pulita. Ci fa bene chiedere al Signore che lavori al nostro fianco. E la persona che non può pregare perché non è credente deve allargare il cuore e desiderare il bene. Come dicono gli adolescenti: "mandare buone onde", desiderare il bene degli altri. È un modo di pregare per coloro che non hanno la fede e non sono credenti ma possono fare così.

Inoltre, in ogni documento che trattate, vi consiglio di cercare un volto. Questo è importante: dietro ognuna delle carte c'è un volto, dieci volti, tanti volti... Cercate un volto: i volti delle persone che stanno dietro quelle carte. Mettersi nei loro panni per capire meglio la loro situazione... È importante non rimanere in superficie, ma cercare di entrare nella realtà per intravedervi i volti e raggiungere il cuore delle persone. Sono lontanissime ma sono "trascritte" qui. Allora il lavoro diventa un prendersi a cuore gli altri, le vicende, le storie di tutti.

E un'ultima cosa: ricordiamo quanto diceva San Giovanni della Croce: «L'anima che cammina nell'amore non annoia gli altri, né stanca sé stessa». Per andare avanti c'è bisogno di *amare*. La domanda da porsi non è "quanto mi pesano queste cose che dovrò fare?", ma "quanto amore metto in queste cose che ora faccio"? Chi ama ha la fantasia per scoprire soluzioni dove altri vedono solo problemi. Chi ama aiuta l'altro secondo le sue necessità e con creatività, non secondo idee prestabilite o luoghi comuni. È un creatore: l'amore ti porta a creare, è sempre avanti.

Entusiasmo, cercare i volti, amare: così si può andare avanti, e così incoraggio anche voi ad andare avanti, giorno per giorno.

Dio benedica voi, i vostri cari e il lavoro che svolgete nell'IFAD a beneficio di molti, per sconfiggere la gravissima piaga che è la fame nel mondo. E anch'io chiedo qualcosa: vi chiedo per favore di non dimenticarvi di pregare per me, o almeno di mandarmi dei buoni pensieri. Grazie!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parole di amore e di luce, 96.

# VII

Ad Participes Sessionis Plenariae Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.\*

Signori Cardinali, cari Fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle!

Sono lieto di incontrarvi in occasione della vostra Assemblea Plenaria. Ringrazio il Cardinale Prefetto per le parole che mi ha rivolto e saluto tutti voi, membri, collaboratori e consultori della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Questa Plenaria giunge in un tempo significativo. Sono passati cinquant'anni da quando, l'8 maggio 1969, San Paolo VI volle istituire l'allora Congregatio pro Cultu Divino, al fine di dare forma al rinnovamento voluto dal Vaticano II. Si trattava di pubblicare i libri liturgici secondo i criteri e le decisioni dei Padri Conciliari, in vista di favorire, nel Popolo di Dio, la partecipazione "attiva, consapevole e pia" ai misteri di Cristo.<sup>1</sup> La tradizione orante della Chiesa aveva bisogno di espressioni rinnovate, senza perdere nulla della sua millenaria ricchezza, anzi riscoprendo i tesori delle origini. Nei primi mesi di quell'anno sbocciarono così le primizie della riforma compiuta dalla Sede Apostolica a beneficio del Popolo di Dio. Proprio nella data odierna fu promulgato il Motu proprio Mysterii paschalis circa il Calendario romano e l'Anno liturgico;<sup>2</sup> quindi, l'importante Costituzione Apostolica Missale Romanum,<sup>3</sup> con cui il Santo Papa promulgava il Messale Romano. Nello stesso anno videro poi la luce l'Ordo Missae e vari altri Ordo, tra cui quelli del Battesimo dei bambini, del Matrimonio e delle esequie. Erano i primi passi di un cammino, sul quale proseguire con sapiente costanza.

Sappiamo che non basta cambiare i libri liturgici per migliorare la qualità della liturgia. Fare solo questo sarebbe un inganno. Perché la vita sia veramente una lode gradita a Dio, occorre infatti cambiare il cuore. A

<sup>\*</sup> Die 14 Februarii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Cost. Sacrosanctum Concilium, 48

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 14 febbraio 1969.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 3 aprile 1969.

questa conversione è orientata la celebrazione cristiana, che è incontro di vita col «Dio dei viventi». A ciò è finalizzato anche oggi il vostro lavoro, volto ad aiutare il Papa a compiere il suo ministero a beneficio della Chiesa in preghiera sparsa su tutta la terra. Nella comunione ecclesiale operano sia la Sede Apostolica che le Conferenze dei Vescovi, in spirito di cooperazione, dialogo, sinodalità. La Santa Sede, infatti, non sostituisce i Vescovi, ma collabora con loro per servire, nella ricchezza delle varie lingue e culture, la vocazione orante della Chiesa nel mondo. In questa linea si è posto il Motu proprio Magnum principium, col quale ho inteso favorire, tra l'altro, la necessità di «una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia». L'auspicio è di proseguire nel cammino della mutua collaborazione, coscienti delle responsabilità implicate dalla comunione ecclesiale, in cui trovano armonia l'unità e la varietà. È un problema di armonia.

Qui si inserisce anche la sfida della formazione, oggetto specifico della vostra riflessione. Parlando di formazione, non possiamo dimenticare anzitutto che la liturgia è vita che forma, non idea da apprendere. È utile in proposito ricordare che la realtà è più importante dell'idea.<sup>6</sup> Ed è bene perciò, nella liturgia come in altri ambiti della vita ecclesiale, non andare a finire in sterili polarizzazioni ideologiche, che nascono spesso quando, ritenendo le proprie idee valide per tutti i contesti, si arriva ad assumere un atteggiamento di perenne dialettica nei confronti di chi non le condivide. Così, partendo magari dal desiderio di reagire ad alcune insicurezze del contesto odierno, si rischia poi di ripiegarsi in un passato che non è più o di fuggire in un futuro presunto tale. Il punto di partenza è invece riconoscere la realtà della sacra liturgia, tesoro vivente che non può essere ridotto a gusti, ricette e correnti, ma va accolto con docilità e promosso con amore, in quanto nutrimento insostituibile per la crescita organica del Popolo di Dio. La liturgia non è "il campo del fai-da-te", ma l'epifania della comunione ecclesiale. Perciò, nelle preghiere e nei gesti risuona il "noi" e non l'"io"; la comunità reale, non il soggetto ideale. Quando si rimpiangono nostalgicamente tendenze passate o se ne vogliono imporre

<sup>4</sup> Mt 22, 32,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 3 settembre 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 231-233.

di nuove, si rischia invece di anteporre la parte al tutto, l'io al Popolo di Dio, l'astratto al concreto, l'ideologia alla comunione e, alla radice, il mondano allo spirituale.

È prezioso, in questo senso, il titolo della vostra Assemblea: La formazione liturgica del Popolo di Dio. Il compito che ci attende è infatti essenzialmente quello di diffondere nel Popolo di Dio lo splendore del mistero vivo del Signore, che si manifesta nella liturgia. Parlare di formazione liturgica del Popolo di Dio significa anzitutto prendere coscienza del ruolo insostituibile che la liturgia riveste nella Chiesa e per la Chiesa. E poi aiutare concretamente il Popolo di Dio a interiorizzare meglio la preghiera della Chiesa, ad amarla come esperienza di incontro col Signore e con i fratelli e, alla luce di ciò, riscoprirne i contenuti e osservarne i riti.

Essendo infatti la liturgia un'esperienza protesa alla conversione della vita tramite l'assimilazione del modo di pensare e di comportarsi del Signore, la formazione liturgica non può limitarsi a offrire semplicemente delle conoscenze – questo è sbagliato –, pur necessarie, circa i libri liturgici, e nemmeno a tutelare il doveroso adempimento delle discipline rituali. Affinché la liturgia possa adempiere la sua funzione formatrice e trasformatrice, occorre che i Pastori e i laici siano introdotti a coglierne il significato e il linguaggio simbolico, compresi l'arte, il canto e la musica al servizio del mistero celebrato, anche il silenzio. Lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica adotta la via mistagogica per illustrare la liturgia, valorizzandone le preghiere e i segni. La mistagogia: ecco una via idonea per entrare nel mistero della liturgia, nell'incontro vivente col Signore crocifisso e risorto. Mistagogia significa scoprire la vita nuova che nel Popolo di Dio abbiamo ricevuto mediante i Sacramenti, e riscoprire continuamente la bellezza di rinnovarla.

Circa le tappe della formazione, sappiamo per esperienza che, oltre a quella iniziale, occorre coltivare la formazione permanente del clero e dei laici, specie di quanti sono impegnati nei ministeri al servizio della liturgia. La formazione non una volta, ma permanente. Quanto ai ministri ordinati, anche in vista di una sana  $ars\ celebrandi$ , vale il richiamo del Concilio: «È assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero». Il primo posto. Le responsabilità educative sono condivise, pur

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.

interpellando maggiormente le singole diocesi per la fase operativa. La vostra riflessione aiuterà il Dicastero a maturare linee e orientamenti da offrire, in spirito di servizio, a chi – Conferenze Episcopali, Diocesi, istituti di formazione, riviste – ha la responsabilità di curare e accompagnare la formazione liturgica del Popolo di Dio.

Cari fratelli e sorelle, tutti siamo chiamati ad approfondire e ravvivare la nostra formazione liturgica. La liturgia è infatti la via maestra attraverso cui passa la vita cristiana in ogni fase della sua crescita. Avete perciò davanti un compito grande e bello: lavorare perché il Popolo di Dio riscopra la bellezza di incontrare il Signore nella celebrazione dei suoi misteri e, incontrandolo, abbia vita nel suo nome. Vi ringrazio per il vostro impegno e vi benedico, chiedendovi di riservarmi sempre un posto – largo! – nella vostra preghiera. Grazie.

# VIII

#### Ad docentes ac discipulos Instituti Patristici «Augustinianum» Romae.\*

Cari fratelli e sorelle,

sono lieto di darvi il benvenuto, in occasione del 50° anniversario di fondazione dell'Istituto Patristico "Augustinianum". Ringrazio il Padre Alejandro Moral Antón, Priore Generale degli Agostiniani e Moderatore Generale dell'Istituto; saluto il Preside, Padre Giuseppe Caruso, i consiglieri, i collaboratori, i membri della Facoltà, gli amministratori e gli studenti. In modo speciale saluto uno dei vostri confratelli agostiniani che è stato tra i padri fondatori dell'Istituto, il Cardinale Prospero Grech. E vorrei anche salutare i tanti Professori emeriti, che non stanno qui, ma che hanno lasciato una traccia nell'Istituto. E mi viene alla memoria la Professoressa Maria Grazia Mara, che ha insegnato tante cose e che a 95 anni ancora pubblica e insegna la catechesi ai bambini. Anche il Cardinale Grech: le omelie sono proprio semplici... I saggi, quando arrivano a quell'età, diventano di una semplicità grandiosa, che fa tanto bene. Grazie a tutti gli anziani, ai professori che sono in pensione. Mi rallegro di avere questa opportunità di condividere la ricorrenza giubilare insieme con voi.

Questo significa anzitutto rendere grazie a Dio per tutto ciò che l'Augustinianum è stato e ha compiuto durante mezzo secolo. Ma la circostanza presente ci invita a risalire con memoria grata fino alle origini – ricordate poco fa dal Padre Priore –, quando, nell'ambito della plurisecolare tradizione dell'Ordine Agostiniano, nacque a Roma lo Studium dedicato alle scienze sacre, in particolare ai Padri della Chiesa, a Sant'Agostino e alla sua eredità.

Come depositario della grande "scuola" agostiniana, improntata alla ricerca della saggezza, l'Augustinianum è stato fondato per contribuire a preservare e trasmettere la ricchezza della tradizione cattolica, soprattutto la tradizione dei Padri. Questo apporto è essenziale per la Chiesa. Lo è sempre, ma specialmente nella nostra epoca, come affermò San Paolo VI nel discorso di inaugurazione dell'Istituto: «Il ritorno ai Padri della

<sup>\*</sup> Die 16 Februarii 2019.

Chiesa – egli disse – fa parte di quella risalita alle origini cristiane, senza la quale non sarebbe possibile attuare il rinnovamento biblico, la riforma liturgica e la nuova ricerca teologica auspicata dal Concilio Ecumenico Vaticano II». E San Giovanni Paolo II, visitando l'Istituto nel 1982, confermò questa consegna dicendo, tra l'altro, che «mettersi alla scuola dei Padri vuol dire imparare a conoscere meglio Cristo e a conoscere meglio l'uomo» e che «questa conoscenza [aiuta] enormemente la Chiesa nella [sua] missione». <sup>2</sup>

Pertanto, vi incoraggio ad essere fedeli alle vostre radici e al vostro compito; a perseverare nell'impegno di comunicare i valori intellettuali, spirituali e morali che possono preparare i vostri studenti a partecipare con saggezza e responsabilità alla vita della Chiesa e ai dibattiti sulle sfide cruciali del nostro tempo. Tale servizio è strettamente collegato all'evangelizzazione e contribuisce a promuovere la crescita della famiglia umana verso la sua definitiva pienezza in Dio.<sup>3</sup>

La recente Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* si apre con queste parole: «La gioia della verità esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio». È evidente qui l'eco di Sant'Agostino. Infatti, egli ha conosciuto ed espresso in sommo grado l'inquietudine del cuore umano finché non trova riposo in Dio, che, in Gesù Cristo, ci rivela la più profonda verità sulla nostra vita e sul nostro destino finale.

In conclusione desidero condividere un'altra espressione di Sant'Agostino, tratta dal *De doctrina cristiana*: «Quanto poi a coloro che proclameranno cose ricevute da altri, preghino, prima di riceverle, per coloro da cui le riceveranno, affinché sia dato ad essi ciò che da essi vogliono ricevere, e dopo che l'hanno ricevuto, preghino affinché loro stessi possano ben proclamarlo, e perché coloro per il cui bene si proclama lo ricevano».<sup>6</sup>

Cari fratelli e sorelle, mentre celebrate questo anniversario, siate certi delle mie preghiere. Vi esorto anche a pregare gli uni per gli altri – questo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 4 maggio 1970.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 7 maggio 1982.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Cost. ap. Veritatis gaudium, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> N. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Conf., X, 23.33; I, 1, 1.

<sup>6</sup> IV, 30, 63.

è importante in una istituzione, è necessario – perché il Signore vi sostenga nel vostro impegno quotidiano di ricerca, di insegnamento e di studio. Con affetto affido voi e tutto l'Ordine Agostiniano, la comunità dell'Istituto e i vostri cari all'intercessione di Sant'Agostino e di Santa Monica, e a tutti imparto di cuore la mia Benedizione. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.

# IX

Occursus institutionis quae est «Tutela Minorum in Ecclesia»: Summi Pontificis sermo sub Eucharisticae Celebrationis finem.\*

Cari fratelli e sorelle,

nel rendere grazie al Signore che ci ha accompagnato in questi giorni, vorrei ringraziare tutti voi per lo spirito ecclesiale e l'impegno concreto che avete mostrato con tanta generosità.

Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell'opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma nessuno ne parlava. Ciò mi porta alla mente anche la crudele pratica religiosa, diffusa nel passato in alcune culture, di offrire esseri umani – spesso bambini – come sacrifici nei riti pagani. Tuttavia, ancora oggi le statistiche disponibili sugli abusi sessuali su minori, stilate da varie organizzazioni e organismi nazionali e internazionali (Oms, Unicef, Interpol, Europol e altri), non rappresentano la vera entità del fenomeno, spesso sottostimato principalmente perché molti casi di abusi sessuali su minori non vengono denunciati, in particolare quelli numerosissimi commessi nell'ambito famigliare.

Di rado, infatti, le vittime si confidano e cercano aiuto.<sup>2</sup> Dietro a questa riluttanza ci può essere la vergogna, la confusione, la paura di vendetta, i sensi di colpa, la sfiducia nelle istituzioni, i condizionamenti culturali e sociali, ma anche la disinformazione sui servizi e sulle strutture che possono aiutare. L'angustia purtroppo porta all'amarezza, addirittura al suicidio, o

<sup>\*</sup> Die 24 Februarii 2019.

¹ Cfr María Isabel Martínez Pérez, Abusos sexuales en niños y adolescentes, Ed. Criminología y Justicia, 2012: sono denunciati solo il 2% dei casi, soprattutto quando gli abusi sono nell'ambito familiare. Calcola dal 15% al 20% di vittime di pedofilia nella nostra società. Soltanto il 50% dei bambini rivela l'abuso che ha subito e, di tali casi, solo il 15% è effettivamente denunciato. Solo il 5% è alla fine processato.

 $<sup>^{2}</sup>$ 1 caso su3non ne parla con nessuno (Dati2017raccolti dell'organizzazione no-profit THORN).

a volte a vendicarsi facendo la stessa cosa. L'unica cosa certa è che milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento e di abusi sessuali.

Sarebbe importante qui riportare i dati generali – a mio avviso sempre parziali – a livello globale,<sup>3</sup> poi Europeo, Asiatico, Americano, Africano e dell'Oceania, per dare un quadro della gravità e della profondità di questa piaga nelle nostre società.<sup>4</sup> Vorrei, per evitare inutili discussioni, evidenziare

<sup>3</sup> Livello globale: nel 2017, l'Oms ha stimato che fino a 1 miliardo di minori di età compresa tra i 2 ed i 17 anni ha subito violenze o negligenze fisiche, emotive o sessuali. Gli abusi sessuali (dal palpeggiamento allo stupro), secondo alcune stime dell'Unicef del 2014, riguarderebbero oltre 120 milioni di bambine, tra le quali si registra il più alto numero di vittime. Nel 2017 la stessa organizzazione Onu ha riferito che in 38 Paesi del mondo a basso e medio reddito, quasi 17 milioni di donne adulte hanno ammesso di aver avuto un rapporto sessuale forzato durante l'infanzia.

Europa: Nel 2013, l'Oms ha stimato oltre18 milioni di abusi. Secondo l'Unicef in 28 Paesi europei, circa 2,5 milioni di giovani donne hanno riferito di aver subito abusi sessuali con o senza contatto fisico prima dei 15 anni (dati diffusi nel 2017). Inoltre, 44 milioni (pari al 22,9%) sono stati vittime di violenza fisica, mentre 55 milioni (29,6%) vittime di violenza psicologica. E non solo: nel 2017, il Rapporto Interpol sullo sfruttamento sessuale dei minori ha portato all'identificazione di 14.289 vittime in 54 Paesi europei. Con riferimento all'Italia nel 2017, il Cesvi ha stimato che 6 milioni di bambini hanno subito maltrattamenti. Inoltre, secondo i dati elaborati da Telefono Azzurro, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017, i casi di abuso sessuale e pedofilia gestiti dal Servizio 114 Emergenza Infanzia sono stati 98, pari a circa il 7,5% del totale dei casi gestiti dal Servizio. Il 65% dei minori richiedenti aiuto era composto da vittime di sesso femminile ed oltre il 40% era di età inferiore ad 11 anni.

Asia: In India nel decennio 2001-2011, l'Asian Center for Human Rights" ha riscontrato un totale di 48.338 casi di stupri di minori, con un aumento pari al 336%: dai 2.113 casi del 2001, infatti, si è arrivati ai 7.112 casi nel 2011.

Americhe: negli <u>Stati Uniti</u> i dati ufficiali del governo riscontrano che oltre 700mila bambini, ogni anno, sono vittime di violenze e maltrattamenti. Secondo l'International Center for Missing and Exploited Children (Iemee), un bambino su 10 subisce abusi sessuali.

Africa: in Sudafrica i risultati di una ricerca condotta dal Centro per la giustizia e la prevenzione dei crimini dell'Università di Città del Capo, ha rivelato, nel 2016, che un giovane sudafricano su tre, maschio o femmina, è a rischio di abusi sessuali prima di avere raggiunto i 17 anni. Secondo lo studio, il primo del genere su scala nazionale in Sudafrica, 784.967 giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni hanno già subito abusi sessuali. Le vittime in questo caso sono in prevalenza ragazzi maschi. Neanche un terzo ha denunciato le violenze alle autorità. In altri Paesi africani gli abusi sessuali sui minori si inseriscono nel contesto più ampio delle violenze legate ai conflitti che insanguinano il continente e sono difficilmente quantificabili. Il fenomeno è anche strettamente collegato alla pratica dei matrimoni precoci diffusi in diverse nazioni africane e non solo.

Oceania: in Australia, secondo i dati diffusi dall'Australian Institute of Health and Welfare (Aihw) a febbraio 2018 e riguardanti gli anni 2015-2017, 1 su 6 donne (16%, ovvero 1,5 milioni) hanno riferito di aver subito abusi fisici e/o sessuali prima dei 15 anni, e 1 su 9 uomini (11%, ovvero 992.000) hanno riferito di aver sperimentato questo abuso quando erano ragazzi. Nel 2015-16, inoltre, circa 450mila bambini sono stati oggetto di misure di protezione dell'infanzia, e 55.600 minori sono stati allontanati dalle mura domestiche per curare gli abusi subiti e prevenirne altri. Infine, da non dimenticare i rischi che corrono i minori nativi: sempre secondo l'Aihw, nel 2015-2016, i bambini indigeni hanno avuto 7 volte in più la probabilità di essere oggetto di abusi o di abbandono rispetto ai loro coetanei non indigeni (cfr http://www.pbc2019.org/it/protezione-dei-minori/abuso-dei-minori-a-livello-globale).

<sup>4</sup> I dati riportati si riferiscono a Paesi campione scelti in base all'affidabilità delle fonti disponibili. Le ricerche diffuse dall'Unicef su 30 Paesi confermano questo fatto: una piccola percentuale di vittime ha affermato di avere chiesto aiuto.

anzitutto che la menzione di alcuni Paesi ha l'unico obbiettivo di citare i dati statistici riportati nei suddetti Rapporti.

La prima verità che emerge dai dati disponibili è che chi commette gli abusi, ossia le violenze (fisiche, sessuali o emotive) sono soprattutto i genitori, i parenti, i mariti di spose bambine, gli allenatori e gli educatori. Inoltre, secondo i dati Unicef del 2017 riguardanti 28 Paesi nel mondo, su 10 ragazze che hanno avuto rapporti sessuali forzati, 9 rivelano di essere state vittime di una persona conosciuta o vicina alla famiglia.

Secondo i dati ufficiali del governo americano, negli Stati Uniti oltre 700.000 bambini ogni anno sono vittime di violenze e maltrattamenti, secondo l'International Center For Missing and Exploited Children (ICMEC), un bambino su 10 subisce abusi sessuali. In Europa 18 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali.

Se prendiamo l'esempio dell'Italia, il rapporto di "Telefono Azzurro" del 2016 evidenzia che il 68,9% degli abusi avviene all'interno delle mura domestiche del minore.<sup>6</sup>

Teatro di violenze non è solo l'ambiente domestico, ma anche quello del quartiere, della scuola, dello sport<sup>7</sup> e, purtroppo, anche quello ecclesiale.

Dagli studi effettuati, negli ultimi anni, sul fenomeno degli abusi sessuali su minori emerge altresì che lo sviluppo del web e dei mezzi di comunicazione ha contribuito a far crescere notevolmente i casi di abusi e violenze perpetrati on line. La diffusione della pornografia sta dilagando rapidamente nel mondo attraverso la Rete. La piaga della pornografia ha assunto dimensioni spaventose, con effetti deleteri sulla psiche e sulle relazioni tra uomo e donna, e tra loro e i bambini. È un fenomeno in continua crescita. Una parte molto considerevole della produzione pornografica ha, tristemente, per oggetto i minori, che così vengono gravemente feriti nella loro dignità. Gli studi in questo campo – è triste – documentano che ciò

 $<sup>^5</sup>$  Cfr https: //www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/maltrattamenti\_sui\_minori\_tutti\_gli\_abusi - 139630223.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nello specifico, il presunto responsabile del disagio patito da un minore è, nel 73,7% un genitore (la madre nel 44,2% e il padre nel 29,5%), un parente nel 3,3%, un amico nel 3,2%, un conoscente nel 3%, un insegnante nel 2,5%. I dati mettono in luce come il responsabile sia un estraneo adulto in una piccola percentuale dei casi (2,2%) (cfr *ibid*.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Una ricerca inglese del 2011, realizzata dall'Nspec (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), ha riscontrato che il 29% dei soggetti intervistati riferiva di aver subito molestie sessuali (fisiche e verbali) nei centri dove praticava uno sport.

avviene in modi sempre più orribili e violenti; si arriva all'estremo degli atti di abuso su minori commissionati e seguiti in diretta attraverso la Rete.<sup>8</sup>

Ricordo qui il Congresso internazionale avvenuto a Roma sul tema della dignità del bambino nell'era digitale; come pure il primo Forum dell'Alleanza interreligiosa per Comunità più sicure, che ha avuto luogo, sullo stesso tema, nel novembre scorso, ad Abu Dhabi.

Un'altra piaga è il turismo sessuale: secondo i dati 2017 dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, ogni anno nel mondo tre milioni di persone si mettono in viaggio per avere rapporti sessuali con un minore. Significativo il fatto che gli autori di tali crimini, nella più grande parte dei casi, non riconoscono che quello che stanno commettendo è un reato.

Siamo, dunque, dinanzi a un problema universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque. Dobbiamo essere chiari: l'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, <sup>10</sup> non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa.

La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. Il consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo

<sup>8</sup> Secondo i dati 2017 dell'IWF (Internet Watch Foundation), ogni 7 minuti una pagina web spedisce immagini di bambini abusati sessualmente. Nel 2017, sono stati individuati 78.589 URL contenenti immagini di abuso sessuale concentrati in particolare nei Paesi Bassi, seguiti da Stati Uniti, Canada, Francia e Russia. Il 55% delle vittime ha meno di 10 anni, 1'86% sono bambine, il 7% bambini, il 5% ambedue.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Le mete più frequentate sono Brasile, Repubblica Dominicana, Colombia, oltre a Tailandia e Cambogia. A questi, ultimamente, si sono aggiunti alcuni Paesi dell'Africa e dell'Est Europa. I primi sei Paesi di provenienza di chi perpetra gli abusi, invece, sono Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Giappone e Italia. Da non trascurare anche il numero in crescita delle donne che viaggiano in Paesi in via di sviluppo, in cerca di sesso a pagamento con i minori: in totale, esse rappresentano il 10% dei turisti sessuali nel mondo. Inoltre, secondo uno studio condotto da Ecpat Iternational (End Child Prostitution in Asian Tourism) tra il 2015 ed il 2016, il 35% dei turisti sessuali pedofili è stato costituito da clienti abituali, mentre il 65% da clienti occasionali (cfr https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessuale-minorile-nel-mondo-italia-ecpat).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> «Infatti, se questa gravissima calamità è arrivata a colpire alcuni ministri consacrati, ci si domanda: quanto essa potrebbe essere profonda nelle nostre società e nelle nostre famiglie?» (Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2018).

davanti al mistero del male, che si accanisce contro i più deboli perché sono immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dovere non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all'interno sia all'esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione: annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci.

Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà. Fratelli e sorelle: infatti nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell'ira di Dio, tradito e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati. L'eco del grido silenzioso dei piccoli, che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno trovato dei carnefici, farà tremare i cuori anestetizzati dall'ipocrisia e dal potere. Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso.

È difficile, dunque, comprendere il fenomeno degli abusi sessuali sui minori senza la considerazione del potere, in quanto essi sono sempre la conseguenza dell'abuso di potere, lo sfruttamento di una posizione di inferiorità dell'indifeso abusato che permette la manipolazione della sua coscienza e della sua fragilità psicologica e fisica. L'abuso di potere è presente anche nelle altre forme di abusi di cui sono vittime quasi ottantacinque milioni di bambini, dimenticati da tutti: i bambini-soldato, i minori prostituiti, i bambini malnutriti, i bambini rapiti e spesso vittime del mostruoso commercio di organi umani, oppure trasformati in schiavi, i bambini vittime delle guerre, i bambini profughi, i bambini abortiti e così via.

Davanti a tanta crudeltà, a tanto sacrificio idolatrico dei bambini al dio potere, denaro, orgoglio, superbia, non sono sufficienti le sole spiegazioni empiriche; queste non sono capaci di far capire l'ampiezza e la profondità di tale dramma. Ancora una volta l'ermeneutica positivistica dimostra il proprio limite. Ci dà una vera spiegazione che ci aiuterà a prendere le misure necessarie, ma non è capace di darci una significazione. E noi oggi abbiamo bisogno di spiegazioni e di significazioni. Le spiegazioni ci aiuteranno molto nell'ambito operativo, ma ci lasceranno a metà strada.

Quale sarebbe, dunque, la "significazione" esistenziale di questo fenomeno criminale? Tenendo conto della sua ampiezza e profondità umana, oggi non è altro che la manifestazione attuale dello spirito del male. Senza tenere presente questa dimensione rimarremo lontani dalla verità e senza vere soluzioni.

Fratelli e sorelle, oggi siamo davanti a una manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva. Dietro e dentro questo c'è lo spirito del male il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia si sente il padrone del mondo <sup>11</sup> e pensa di aver vinto. E questo vorrei dirvelo con l'autorità di fratello e di padre, certo piccolo e peccatore, ma che è il pastore della Chiesa che presiede nella carità: in questi casi dolorosi vedo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei piccoli. E ciò mi porta a pensare all'esempio di Erode che, spinto dalla paura di perdere il suo potere, ordinò di massacrare tutti i bambini di Betlemme. <sup>12</sup> Dietro a questo c'è satana.

E così come dobbiamo prendere tutte le misure pratiche che il buon senso, le scienze e la società ci offrono, così non dobbiamo perdere di vista questa realtà e prendere le misure spirituali che lo stesso Signore ci insegna: umiliazione, accusa di noi stessi, preghiera, penitenza. È l'unico modo di vincere lo spirito del male. Così lo ha vinto Gesù. <sup>13</sup>

L'obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano. La Chiesa, per raggiungere tale obiettivo, deve sollevarsi al di sopra di tutte le polemiche ideologiche e le politiche giornalistiche che spesso strumentalizzano, per vari interessi, gli stessi drammi vissuti dai piccoli.

È giunta l'ora, pertanto, di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale. È giunta l'ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti.

<sup>11</sup> Cfr. R.H. Benson, The Lord of the World, Dodd, Mead and Company, London 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> «Quare times, Herodes, quia audis Regem natum? Non venit ille ut te excludat, sed ut diabolum vincat. Sed tu haec non intelligens turbaris et saevis; et ut perdas umum quem quaeris, per tot infantium mortes efficeris crudelis [...] Necas parvulos corpore quia te necat timor in corde » (S. Quodvultdeus, Sermo 2 de Symbolo: PL 40, 655).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> «Quemadmodum enim ille, effuso in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto corruperat, sic et ipse dominicam carnem vorandam praesumens, Deitatis in ea virtute, corruptus interitusque sublatus est » (Maximus Confessor, *Centuria* 1, 8-13: *PG*, 1182-1186).

In tale contesto desidero menzionare le "Best Practices" formulate, sotto la guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, <sup>14</sup> da un gruppo di dieci agenzie internazionali che ha sviluppato e approvato un pacchetto di misure chiamato INSPIRE, cioè sette strategie per porre fine alla violenza contro i bambini. <sup>15</sup>

Avvalendosi di queste linee-guida, la Chiesa, nel suo itinerario legislativo, grazie anche al lavoro svolto negli anni scorsi dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e al contributo di questo nostro incontro, si concentrerà sulle seguenti dimensioni:

1. La tutela dei bambini: l'obiettivo primario di qualsiasi misura è quello di proteggere i piccoli e impedire che cadano vittime di qualsiasi abuso psicologico e fisico. Occorre dunque cambiare mentalità per combattere l'atteggiamento difensivo-reattivo a salvaguardia dell'Istituzione, a beneficio di una ricerca sincera e decisa del bene della comunità, dando priorità alle vittime di abusi in tutti i sensi. Dinanzi ai nostri occhi devono essere presenti sempre i volti innocenti dei piccoli, ricordando le parole del Maestro: «Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!» (Mt 18, 6-7).

<sup>14</sup> CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on the Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; PAHO: Pan American Health Organization; PEPFAR: President's Emergency Program for AIDS Relief; TfG: Together for Girls; United: United Nations Children's Fund; UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime; USAID: United States Agency for International Development; WHO: World Health Organization.

Ogni lettera della parola INSPIRE rappresenta una delle strategie, e la maggior parte ha dimostrato di avere effetti preventivi sui diversi tipi di violenza, oltre a benefici in settori come la salute mentale, l'educazione e la riduzione della criminalità. Le sette strategie sono le seguenti. Implementation and enforcement of laws: attuazione e applicazione delle leggi (ad esempio, vietare discipline violente e limitare l'accesso a alcool e armi da fuoco); Norms and values: norme e valori da cambiare (per esempio, quelli che perdonano l'abuso sessuale sulle ragazze o il comportamento aggressivo tra i ragazzi); Safe environments: ambienti sicuri (ad es. identificare nei quartieri i "punti caldi" per la violenza e affrontare le cause locali attraverso una politica che risolva i problemi e altri interventi); Parent and caregiver support: genitori e sostegno dell'assistente familiare (ad esempio, fornendo formazione ai genitori per i giovani, ai neo-genitori); Income and economic strengthening: reddito e rafforzamento economico (come il microcredito e la formazione sull'equità di genere); Response and support services: servizi di risposta e supporto (ad es. garantire che i bambini esposti alla violenza possano accedere a efficaci cure d'emergenza e ricevere un adeguato sostegno psico-sociale); Education and life skills: istruzione e abilitazione alla vita (ad es. garantire che i bambini frequentino la scuola e fornire le competenze sociali).

- 2. Serietà impeccabile: vorrei qui ribadire che «la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti. La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso» (Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2018). Per la sua convinzione «i peccati e i crimini dei consacrati si colorano di tinte ancora più fosche di infedeltà, di vergogna e deformano il volto della Chiesa minando la sua credibilità. Infatti, la Chiesa, insieme ai suoi figli fedeli, è anche vittima di queste infedeltà e di questi veri e propri reati di peculato» (ibid.).
- 3. Una vera purificazione: nonostante le misure prese e i progressi fatti in materia di prevenzione degli abusi, occorre imporre un rinnovato e perenne impegno alla santità dei pastori, la cui configurazione a Cristo Buon pastore è un diritto del popolo di Dio. Si ribadisce dunque «la ferma volontà di proseguire, con tutta la forza, la strada della purificazione, interrogandosi su come proteggere i bambini; come evitare tali sciagure, come curare e reintegrare le vittime; come rafforzare la formazione nei seminari [...] Si cercherà di trasformare gli errori commessi in opportunità per sradicare tale piaga non solo dal corpo della Chiesa ma anche da quello della società» (ibid.). Il santo timore di Dio ci porta ad accusare noi stessi come persone e come istituzione e a riparare le nostre mancanze. Accusare sé stessi: è un inizio sapienziale, legato al santo timore di Dio. Imparare ad accusare sé stessi, come persone, come istituzioni, come società. In realtà, non dobbiamo cadere nella trappola di accusare gli altri, che è un passo verso l'alibi che ci separa dalla realtà.
- 4. La formazione: ossia le esigenze della selezione e della formazione dei candidati al sacerdozio con criteri non solo negativi, preoccupati principalmente di escludere le personalità problematiche, ma anche positivi nell'offrire un cammino di formazione equilibrato per i candidati idonei, proteso alla santità e comprensivo della virtù della castità. San Paolo VI nell'Enciclica Sacerdotalis caelibatus scrisse: « Una vita così totalmente e delicatamente impegnata nell'intimo e all'esterno, come quella del sacerdote celibe, esclude soggetti di insufficiente equilibrio psico-fisico e morale, né si deve pretendere che la grazia supplisca in ciò la natura » (n. 64).
- 5. Rafforzare e verificare le linee guida delle Conferenze Episcopali: ossia riaffermare l'esigenza dell'unità dei Vescovi nell'applicazione di parametri

che abbiano valore di norme e non solo di orientamenti. Norme, non solo orientamenti. Nessun abuso deve mai essere coperto (così come era abitudine nel passato) e sottovalutato, in quanto la copertura degli abusi favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. In particolare sviluppare un nuovo approccio efficace per la prevenzione in tutte le istituzioni e gli ambienti delle attività ecclesiali.

- 6. Accompagnare le persone abusate: il male che hanno vissuto lascia in loro delle ferite indelebili che si manifestano anche in rancori e tendenze all'autodistruzione. La Chiesa ha il dovere dunque di offrire loro tutto il sostegno necessario avvalendosi degli esperti in questo campo. Ascoltare, mi permetto la parola: "perdere tempo" nell'ascolto. L'ascolto guarisce il ferito, e guarisce anche noi stessi dall'egoismo, dalla distanza, dal "non tocca a me", dall'atteggiamento del sacerdote e del levita nella parabola del Buon Samaritano.
- 7. Il mondo digitale: la protezione dei minori deve tenere conto delle nuove forme di abuso sessuale e di abusi di ogni genere che li minacciano negli ambienti in cui vivono e attraverso i nuovi strumenti che usano. I seminaristi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, gli operatori pastorali e tutti devono essere consapevoli che il mondo digitale e l'uso dei suoi strumenti incide spesso più profondamente di quanto si pensi. Occorre qui incoraggiare i Paesi e le Autorità ad applicare tutte le misure necessarie per limitare i siti web che minacciano la dignità dell'uomo, della donna e in particolare dei minori. Fratelli e sorelle: il reato non gode del diritto alla libertà. Occorre assolutamente opporci con la massima decisione a questi abomini, vigilare e lottare affinché lo sviluppo dei piccoli non venga turbato o sconvolto da un loro accesso incontrollato alla pornografia, che lascerà segni negativi profondi nella loro mente e nella loro anima. Occorre impegnarci perché i giovani e le giovani, in particolare i seminaristi e il clero, non diventino schiavi di dipendenze basate sullo sfruttamento e l'abuso criminale degli innocenti e delle loro immagini e sul disprezzo della dignità della donna e della persona umana. Si evidenziano qui le nuove norme "sui delitti più gravi" approvate dal Papa Benedetto XVI nel 2010, ove era stata aggiunta come nuova fattispecie di delitto «l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione » compiuta da un membro del clero «in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori». Allora si parlava di «minori di anni 14», ora pensiamo di do-

ver innalzare questo limite di età per allargare la tutela dei minori e insistere sulla gravità di questi fatti.

8. Il turismo sessuale: il comportamento, lo sguardo, l'animo dei discepoli e dei servitori di Gesù devono saper riconoscere l'immagine di Dio in ogni creatura umana, a cominciare dalle più innocenti. È solo attingendo a questo rispetto radicale della dignità dell'altro che potremo difenderlo dalla potenza pervasiva della violenza, dello sfruttamento, dell'abuso e della corruzione, e servirlo in modo credibile nella sua crescita integrale, umana e spirituale, nell'incontro con gli altri e con Dio. Per combattere il turismo sessuale occorre repressione giudiziaria, ma anche sostegno e progetti di reinserimento delle vittime di tale fenomeno criminale. Le comunità ecclesiali sono chiamate a rafforzare la cura pastorale delle persone sfruttate dal turismo sessuale. Tra queste, le più vulnerabili e bisognose di particolare aiuto sono certamente donne, minori e bambini; questi ultimi, tuttavia, necessitano di una protezione e di un'attenzione speciali. Le autorità governative diano priorità e agiscano con urgenza per combattere il traffico e lo sfruttamento economico dei bambini. A tale scopo è importante coordinare gli sforzi a tutti i livelli della società e collaborare strettamente anche con le organizzazioni internazionali per realizzare un quadro giuridico che protegga i bambini dallo sfruttamento sessuale nel turismo e permetta di perseguire legalmente i delinquenti. 16

Permettetemi adesso un sentito ringraziamento a tutti i sacerdoti e ai consacrati che servono il Signore fedelmente e totalmente e che si sentono disonorati e screditati dai comportamenti vergognosi di alcuni loro confratelli. Tutti – Chiesa, consacrati, Popolo di Dio e perfino Dio stesso – portiamo le conseguenze delle loro infedeltà. Ringrazio, a nome di tutta la Chiesa, la stragrande maggioranza dei sacerdoti che non solo sono fedeli al loro celibato, ma si spendono in un ministero reso oggi ancora più difficile dagli scandali di pochi (ma sempre troppi) loro confratelli. E grazie anche ai fedeli che ben conoscono i loro bravi pastori e continuano a pregare per loro e a sostenerli.

Infine, vorrei sottolineare l'importanza di dover trasformare questo male in opportunità, di purificazione. Guardiamo alla figura di Edith Stein – Santa Teresa Benedetta della Croce, con la certezza che «nella notte più

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr Documento Finale del VI Congresso Mondiale sulla Pastorale del Turismo, 27 luglio 2004.

oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato». Il santo Popolo fedele di Dio, nel suo silenzio quotidiano, in molte forme e maniere continua a rendere visibile e attesta con "cocciuta" speranza che il Signore non abbandona, che sostiene la dedizione costante e, in tante situazioni, sofferente dei suoi figli. Il santo e paziente Popolo fedele di Dio, sostenuto e vivificato dallo Spirito Santo, è il volto migliore della Chiesa profetica che sa mettere al centro il suo Signore nel donarsi quotidiano. Sarà proprio questo santo Popolo di Dio a liberarci dalla piaga del clericalismo, che è il terreno fertile per tutti questi abomini.

Il risultato migliore e la risoluzione più efficace che possiamo dare alle vittime, al Popolo della Santa Madre Chiesa e al mondo intero sono l'impegno per una conversione personale e collettiva, l'umiltà di imparare, di ascoltare, di assistere e proteggere i più vulnerabili.

Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori, nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra: questo lo chiedono le tante vittime nascoste nelle famiglie e in diversi ambiti delle nostre società.

## X

## Ad Coetum Legatorum «Apostolikì Diakonia» Ecclesiae Graeciae.\*

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

è con particolare gioia che vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra visita; in particolare sono grato al Vescovo Agathanghelos. Vi chiedo subito un favore: di trasmettere, al vostro rientro ad Atene, i miei cordiali e fraterni auguri a Sua Beatitudine Ieronymos II, che pochi giorni fa, il 16 febbraio, ha celebrato l'undicesimo anniversario della sua intronizzazione. Prego il Padre, da cui discende ogni buon regalo e ogni dono perfetto,¹ di concedergli salute, serenità e gioia spirituale. Gli chiedo anche, per intercessione dell'Apostolo Paolo, che ha predicato il Vangelo in Grecia e ha portato a compimento la sua testimonianza fino al martirio qui a Roma, di colmare di grazie l'amato popolo greco.

La collaborazione tra Apostolikì Diakonia e Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani si protrae da oltre quindici anni, nei quali hanno visto la luce tanti lodevoli progetti culturali e formativi. È un bell'esempio di quanto sia fruttuoso che cattolici e ortodossi lavorino insieme. Nel cammino percorso, chi ha organizzato le iniziative e chi ne ha beneficiato, principalmente giovani studenti delle nostre Chiese, ha sperimentato come quel che abbiamo in comune sia molto più di quanto ci tiene a distanza. Fare insieme aiuta a riscoprirsi fratelli. I giovani ci insegnano a non restare prigionieri dalle differenze, ma ad accendere il desiderio di camminare insieme, sognando il superamento delle difficoltà che impediscono la piena comunione. Sta a noi continuare a camminare insieme, a fare insieme, per riscoprirci fratelli. Passo dopo passo, nelle cose che facciamo, potremo intravedere, con l'aiuto di Dio, la sua presenza di amore che ci unisce in una comunione sempre più forte. Vorrei allora chiedere con voi la grazia di camminare così: non ciascuno per la sua strada, inseguendo le proprie mete, come se l'altro fosse solo uno che la storia mi ha messo accanto, ma come fratelli che la Provvidenza ha fatto incontrare e che procedono insieme verso l'unico Signore, portando l'uno i pesi dell'altro, gioendo l'uno

<sup>\*</sup> Die 25 Februarii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Gc 1, 17.

per i passi dell'altro. Ringrazio l'*Apostolikì Diakonia* per il tragitto compiuto in questo cammino e assicuro il sostegno della Chiesa Cattolica per il prosieguo del percorso.

La pastorale familiare è un ulteriore fecondo campo di collaborazione tra ortodossi e cattolici, un campo che richiede di essere coltivato con passione e urgenza. In questo tempo, caratterizzato da cambiamenti molto rapidi nella società, che si ripercuotono in una crescente fragilità interiore, le famiglie cristiane, pur appartenendo ad ambiti geografici e culturali diversi, sono provocate da molte sfide simili. E noi siamo chiamati a stare loro vicini, ad aiutare le famiglie a riscoprire il dono del matrimonio e la bellezza di custodire l'amore, che si rinnova ogni giorno nella condivisione paziente e sincera e nella forza mite della preghiera. Siamo chiamati ad essere vicini anche laddove la vita familiare non si realizza secondo la pienezza dell'ideale evangelico e non si svolge nella pace e nella gioia. Insieme, pertanto, nel rispetto delle rispettive tradizioni spirituali, possiamo collaborare attivamente per promuovere, in vari contesti, nazionali e internazionali, attività e proposte che riguardano le famiglie e i valori familiari.

Rinnovo la mia gratitudine per la vostra visita e prego il Signore di colmarvi delle sue benedizioni. Vi chiedo, per favore, di riservarmi un posto nella vostra preghiera. Grazie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 5.

## XI

## Ad Participes Sessionis Plenariae Pontificiae Academiae pro Vita.\*

Cari fratelli e sorelle,

vi saluto cordialmente in occasione della vostra Assemblea generale, e ringrazio Mons. Paglia per le sue cortesi parole. Questo incontro si svolge nel primo giubileo dell'Accademia per la Vita: a 25 anni dalla sua nascita. In questa importante ricorrenza ho inviato al Presidente, il mese scorso, una Lettera che ha per titolo Humana communitas. Ciò che mi ha mosso a scrivere questo messaggio è anzitutto il desiderio di ringraziare tutti i Presidenti che si sono avvicendati alla guida dell'Accademia e tutti i Membri per il servizio competente e l'impegno generoso nel tutelare e promuovere la vita umana in questi 25 anni di attività.

Conosciamo le difficoltà in cui il nostro mondo si dibatte. Il tessuto delle relazioni familiari e sociali sembra logorarsi sempre più e si diffonde una tendenza a chiudersi su di sé e sui propri interessi individuali, con gravi conseguenze sulla «grande e decisiva questione dell'unità della famiglia umana e del suo futuro». Si delinea così un drammatico paradosso: proprio quando l'umanità possiede le capacità scientifiche e tecniche per ottenere un benessere equamente diffuso, secondo la consegna di Dio, osserviamo invece un inasprimento dei conflitti e una crescita delle disuguaglianze. Il mito illuminista del progresso declina e l'accumularsi delle potenzialità che la scienza e la tecnica ci hanno fornito non sempre ottiene i risultati sperati. Infatti, da un lato lo sviluppo tecnologico ci ha permesso di risolvere problemi fino a pochi anni fa insormontabili, e ne siamo grati ai ricercatori che hanno conseguito tali risultati; d'altro lato sono emerse difficoltà e minacce talvolta più insidiose delle precedenti. Il "poter fare" rischia di oscurare il chi fa e il per chi si fa. Il sistema tecnocratico basato sul criterio dell'efficienza non risponde ai più profondi interrogativi che l'uomo si pone; e se da una parte non è possibile fare a meno delle sue risorse, dall'altra esso impone la sua logica a chi le usa. Eppure la tecnica è caratteristica dell'essere umano. Non va compresa come una forza che gli è estranea e ostile, ma come un prodotto del suo ingegno attraverso

<sup>\*</sup> Die 25 Februarii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lett. Humana communitas, 2.

cui provvede alle esigenze del vivere per sé e per gli altri. È quindi una modalità specificamente umana di abitare il mondo. Tuttavia, l'odierna evoluzione della capacità tecnica produce un incantamento pericoloso: invece di consegnare alla vita umana gli strumenti che ne migliorano la cura, si corre il rischio di consegnare la vita alla logica dei dispositivi che ne decidono il valore. Questo rovesciamento è destinato a produrre esiti nefasti: la macchina non si limita a guidarsi da sola, ma finisce per guidare l'uomo. La ragione umana viene così ridotta a una razionalità alienata degli effetti, che non può essere considerata degna dell'uomo.

Vediamo, purtroppo, i gravi danni causati al pianeta, nostra casa comune, dall'impiego indiscriminato dei mezzi tecnici. Per questo la bioetica globale è un fronte importante su cui impegnarsi. Essa esprime la consapevolezza della profonda incidenza dei fattori ambientali e sociali sulla salute e sulla vita. È un'impostazione molto in sintonia con l'ecologia integrale, descritta e promossa nell'Enciclica Laudato si'. Inoltre, nel mondo di oggi, segnato da una stretta interazione tra diverse culture, occorre portare il nostro specifico contributo di credenti alla ricerca di criteri operativi universalmente condivisibili, che siano punti di riferimento comuni per le scelte di chi ha la grave responsabilità di decisioni da prendere sul piano nazionale e internazionale. Questo significa anche coinvolgersi nel dialogo che riguarda i diritti umani, mettendo chiaramente in luce i loro corrispettivi doveri. Essi costituiscono infatti il terreno per la ricerca comune di un'etica universale, su cui ritroviamo molti interrogativi che la tradizione ha affrontato attingendo al patrimonio della legge naturale.

La Lettera *Humana communitas* ricorda esplicitamente il tema delle "tecnologie emergenti e convergenti". La possibilità di intervenire sulla materia vivente a ordini di grandezza sempre più piccoli, di elaborare volumi di informazione sempre più ampi, di monitorare – e manipolare – i processi cerebrali dell'attività cognitiva e deliberativa, ha implicazioni enormi: tocca la soglia stessa della specificità biologica e della differenza spirituale dell'umano. In questo senso ho affermato che «la differenza della vita umana è un bene assoluto».<sup>2</sup>

È importante ribadirlo: «L'intelligenza artificiale, la robotica e altre innovazioni tecnologiche devono essere impiegate in modo da contribuire al

servizio dell'umanità e alla protezione della nostra casa comune invece che per l'esatto opposto, come purtroppo prevedono alcune stime». L'inerente dignità di ogni essere umano va posta tenacemente al centro della nostra riflessione e della nostra azione.

A tale riguardo, conviene osservare che la denominazione di "intelligenza artificiale", pur certamente di effetto, può rischiare di essere fuorviante. I termini occultano il fatto che – a dispetto dell'utile assolvimento di compiti servili (è il significato originario del termine "robot") –, gli automatismi funzionali rimangono qualitativamente distanti dalle prerogative umane del sapere e dell'agire. E pertanto possono diventare socialmente pericolosi. È del resto già reale il rischio che l'uomo venga tecnologizzato, invece che la tecnica umanizzata: a cosiddette "macchine intelligenti" vengono frettolosamente attribuite capacità che sono propriamente umane.

Dobbiamo comprendere meglio che cosa significano, in questo contesto, l'intelligenza, la coscienza, l'emotività, l'intenzionalità affettiva e l'autonomia dell'agire morale. I dispositivi artificiali che simulano capacità umane, in realtà, sono privi di qualità umana. Occorre tenerne conto per orientare la regolamentazione del loro impiego, e la ricerca stessa, verso una interazione costruttiva ed equa tra gli esseri umani e le più recenti versioni di macchine. Esse infatti si diffondono nel nostro mondo e trasformano radicalmente lo scenario della nostra esistenza. Se sapremo far valere anche nei fatti questi riferimenti, le straordinarie potenzialità dei nuovi ritrovati potranno irradiare i loro benefici su ogni persona e sull'umanità intera.

Il dibattito in corso fra gli stessi specialisti mostra già i gravi problemi di governabilità degli algoritmi che elaborano enormi quantità di dati. Come anche pongono seri interrogativi etici le tecnologie di manipolazione del corredo genetico e delle funzioni cerebrali. In ogni caso, il tentativo di spiegare il tutto del pensiero, della sensibilità, dello psichismo umano sulla base della somma funzionale delle sue parti fisiche e organiche, non rende conto dell'emergenza dei fenomeni dell'esperienza e della coscienza. Il fenomeno umano eccede il risultato dell'assemblaggio calcolabile dei singoli elementi. Pure in questo ambito, assume nuova profondità e pregnanza l'assioma secondo cui il tutto è superiore alle parti.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Messaggio al World Economic Forum di Davos, 12 gennaio 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 234-237.

Proprio in questa linea della complessità della sinergia di *psiche* e *techne*, d'altra parte, ciò che apprendiamo sull'attività cerebrale fornisce nuovi indizi circa il modo di intendere la coscienza (di sé e del mondo) e lo stesso corpo umano: non è possibile prescindere dall'intrecciarsi di molteplici relazioni per una comprensione più profonda della dimensione umana integrale.

Certo, dai dati delle scienze empiriche non possiamo trarre deduzioni metafisiche. Possiamo però trarne indicazioni che istruiscono la riflessione antropologica, anche in teologia, come del resto è sempre avvenuto nella sua storia. Sarebbe infatti decisamente contrario alla nostra più genuina tradizione fissarsi su un apparato concettuale anacronistico, incapace di interloquire adeguatamente con le trasformazioni del concetto di natura e di artificio, di condizionamento e di libertà, di mezzi e di fini, indotte dalla nuova cultura dell'agire, propria dell'era tecnologica. Siamo chiamati a porci sulla via intrapresa con fermezza dal Concilio Vaticano II, che sollecita il rinnovamento delle discipline teologiche e una riflessione critica sul rapporto tra fede cristiana e agire morale.<sup>5</sup>

Il nostro impegno – anche intellettuale e specialistico – sarà un punto d'onore della nostra partecipazione all'alleanza etica in favore della vita umana. Un progetto che ora, in un contesto in cui dispositivi tecnologici sempre più sofisticati coinvolgono direttamente le qualità umane del corpo e della psiche, diventa urgente condividere con tutti gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scientifica e nel lavoro di cura. È un compito arduo, certamente, dato il ritmo incalzante dell'innovazione. L'esempio dei maestri dell'intelligenza credente, che sono entrati con saggezza e audacia nei processi della loro contemporaneità, in vista di una comprensione del patrimonio della fede all'altezza di una ragione degna dell'uomo, ci deve incoraggiare e sostenere.

Vi auguro di continuare lo studio e la ricerca, perché l'opera di promozione e di difesa della vita sia sempre più efficace e feconda. Vi assista la Vergine Madre e vi accompagni la mia benedizione. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Optatam totius, 16.

## **NUNTIUS**

Nuntius Summi Pontificis Francisci pro Fraternitate Promovenda anni 2019 Ecclesiae in Brasilia.

Cari fratelli e sorelle del Brasile!

Con l'inizio della Quaresima, siamo invitati a prepararci, attraverso le pratiche penitenziali del digiuno, dell'elemosina e della preghiera, alla celebrazione della vittoria del Signore Gesù sul peccato e sulla morte. Per ispirare, illuminare e integrare tali pratiche come componenti di un cammino personale e comunitario verso la Pasqua di Cristo, la Campagna della Fraternità propone ai cristiani brasiliani l'orizzonte delle "politiche pubbliche".

Sebbene ciò che s'intende con politica pubblica sia principalmente responsabilità dello Stato, la cui finalità è garantire il bene comune dei cittadini, tutte le persone e le istituzioni devono sentirsi protagoniste delle iniziative e delle azioni che promuovono l'«insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli esseri umani, alle famiglie e alle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione» (Gaudium et spes, n. 74).

Consapevoli di ciò, i cristiani – ispirati dal motto di questa Campagna della Fraternità, «Sarai liberato dal diritto e dalla giustizia» (Is 1, 27), e seguendo l'esempio del divino Maestro che «non è venuto per essere servito, ma per servire» (Mt 20, 28) – devono cercare una partecipazione più attiva nella società come forma concreta di amore per il prossimo, che permetta la costruzione di una cultura fraterna basata sul diritto e sulla giustizia. Di fatto, come ricorda il Documento di Aparecida, «sono i laici del nostro continente, consapevoli della loro chiamata alla santità in virtù della loro vocazione battesimale, a dover agire come fermento nella massa per costruire una città temporale che sia in sintonia con il progetto di Dio» (n. 505).

In modo particolare, a quanti si dedicano formalmente alla politica – alla quale i Pontefici, a partire da Pio XII, si sono riferiti come a una «nobile forma di carità», (cfr. Papa Francesco, *Videomessaggio al Congresso organizzato da Cal-Celam*, 1° dicembre 2017) – si richiede che «vivano con passione il proprio servizio ai popoli, che vibrino con le fibre intime del loro ethos e della loro cultura, solidali con le loro sofferenze e le loro

speranze; politici che antepongano il bene comune ai loro interessi privati, che non si lascino intimorire dai grandi poteri finanziari e mediatici, che siano competenti e pazienti di fronte a problemi complessi, che siano aperti ad ascoltare e imparare nel dialogo democratico, che coniughino la ricerca della giustizia con la misericordia e la riconciliazione» (ibidem).

Riflettendo e pregando per le politiche pubbliche con la grazia dello Spirito Santo, auspico, cari fratelli e sorelle, che il cammino quaresimale di quest'anno, alla luce delle proposte della Campagna della Fraternità, aiuti tutti i cristiani a tenere gli occhi e il cuore aperti perché possano vedere nei fratelli più bisognosi la «carne di Cristo» che attende di essere «da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» (Bolla Misericordiae vultus, n. 15). Così la forza rinnovatrice e trasformatrice della risurrezione potrà raggiungere tutti, facendo del Brasile una nazione più fraterna e giusta. E per confermarvi in questi propositi, affidandovi all'intercessione di Nossa Senhora Aparecida, di cuore invio a tutti e a ognuno la Benedizione Apostolica, chiedendovi di non smettere mai di pregare per me.

Vaticano, 11 febbraio 2019

FRANCESCO

## NUNTII TELEVISIFICI

Ι

Nuntius televisificus Summi Pontificis Francisci participibus VII World Government Summit (Dubaiae, 10-12 Februarii 2019).\*

Cari amici, Al Salamù Alaikum / La pace sia con voi!

desidero salutarvi e augurarvi buon lavoro. Porto nel cuore la visita che ho appena compiuto negli Emirati Arabi Uniti e la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Ho incontrato un Paese moderno, che guarda al futuro, senza dimenticare le radici. Un Paese dove si cerca di trasformare in fatti e iniziative concrete le parole tolleranza, fratellanza, rispetto reciproco, libertà. Ho visto che anche nel deserto i fiori germogliano e crescono. E sono tornato a casa con la speranza che tanti deserti nel mondo possano fiorire. Lo credo possibile, ma solo se cresciamo insieme, l'uno a fianco all'altro, con apertura e rispetto, disponibili a farci carico dei problemi di tutti, che nel villaggio globale sono i problemi di ciascuno.

Penso a voi e al vostro impegno di questi giorni, nei quali affrontate temi fondamentali, tra cui le sfide della politica, lo sviluppo dell'economia, la tutela dell'ambiente, l'impiego delle tecnologie. Vi auguro che la domanda alla base delle riflessioni non sia tanto quali sono le migliori opportunità da sfruttare?, ma quale tipo di mondo vogliamo costruire insieme? È un interrogativo che ci porta a lavorare pensando ai popoli e alle persone più che ai capitali e agli interessi economici; una domanda che non guarda all'immediato domani ma all'avvenire, alla responsabilità che grava su di noi: trasmettere questo nostro mondo a chi verrà dopo di noi, preservandolo dal degrado ambientale e, prima ancora, morale.

In realtà non si può parlare di sviluppo sostenibile senza solidarietà. <sup>1</sup> Potremmo persino dire che il bene, se non è comune, non è veramente bene. Forse mai come ora il pensare e l'agire richiedono dialogo vero con l'altro, perché senza l'altro non c'è futuro per me. Vi auguro allora, nelle

<sup>\*</sup> Die 10 Februarii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Lett. enc. Laudato si', 159.

vostre attività, di cominciare dai volti delle persone, di avvertire il grido dei popoli e dei poveri, di riflettere sulle domande dei bambini.

Con questi pensieri vi ringrazio e vi auguro un lavoro proficuo al servizio del bene comune, e chiedo al Signore di benedire il vostro impegno per un mondo più giusto e più prospero per tutti.

### П

Nuntius televisificus Summi Pontificis Francisci ordinatoribus ac participibus VII Congressus mundialis adversus poenam capitalem (Bruxellis, 27 Februarii – 1 Martii 2019).\*

Saludo a los organizadores y participantes en el VII congreso Mundial contra la pena de muerte, que se celebra en Bruselas.

La vida humana es un don que hemos recibido, el más importante y primario, fuente de todos los demás dones y de todos los demás derechos. Y como tal necesita ser protegido. Además, para el creyente el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, tanto para creyentes o no creyentes, cada vida e s un bien y su dignidad debe ser custodiada sin excepciones.

La pena capital supone entonces una grave vulneración del derecho a la vida que tiene toda persona. Si bien es cierto que las sociedades y comunidades humanas han de enfrentarse con frecuencia a delitos gravísimos que atentan contra el bien común y la seguridad de las personas, no es menos cierto que hoy en día hay otros medios para expiar el daño causado, y los sistemas de detención son cada vez más eficaces para proteger a la sociedad del mal que pueden ocasionar algunas personas. Por otra parte, no se puede abandonar nunca la convicción de ofrecer incluso al culpable de crímenes la posibilidad de arrepentirse.

Por esto mismo, no deja de ser un signo positivo que cada vez haya más países que apuestan por la vida y no utilizan más la pena de muerte, o la han eliminado completamente de su legislación penal.

La Iglesia siempre ha defendido la vida, y su visión sobre la pena de muerte ha madurado. Por este motivo, he querido que en el Catecismo de la Iglesia Católica fuese modificado este punto. Por mucho tiempo se tuvo en cuenta la pena de muerte como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y también para tutelar el bien común. Sin embargo, la dignidad de la persona no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir.

<sup>\*</sup> Die 29 Februarii 2019.

El objetivo de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial representa una valiente afirmación del principio de la dignidad de la persona humana y de la convicción de que el género humano pueda afrontar el crimen, como también rechazar el mal, ofreciendo al condenado la posibilidad y el tiempo para reparar el daño cometido, pensar sobre su acción y poder así cambiar de vida, al menos interiormente.

Los acompaño con mi oración y los animo en sus trabajos y deliberaciones, como también a los Gobernantes y a todos aquellos que tienen responsabilidades en sus países para que se den los pasos necesarios hacia la abolición total de la pena de muerte. En nuestras manos está reconocer en cada persona su dignidad y trabajar para que no se eliminen más vidas, sino que se ganen para el bien de toda la sociedad. Muchas gracias.

# ITER APOSTOLICUM IN PHYLARCHIAS ARABICAS UNITAS

(3-5 Februarii 2019)

Ι

Occursus Privatus cum Sodalibus "Muslim Council of Elders" et Occursus Interreligiosus apud "Founder's Memorial".\*

#### Sermo Summi Pontificis

Al Salamò Alaikum! La pace sia con voi!

Ringrazio di cuore Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum e il Dottor Ahmad al-Tayyib, Grande Imam di al-Azhar, per le loro parole. Sono grato al Consiglio degli Anziani per l'incontro che abbiamo poc'anzi avuto, presso la Moschea dello Sceicco Zayed.

Saluto cordialmente anche il Signore Abd al-Fattah al-Sisi, Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, terra di al-Azhar. Saluto cordialmente le Autorità civili e religiose e il Corpo diplomatico. Permettetemi anche un grazie sincero per la calorosa accoglienza che tutti hanno riservato a me e alla nostra delegazione.

Ringrazio anche tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo viaggio e che hanno lavorato con dedizione, entusiasmo e professionalità per questo evento: gli organizzatori, il personale del Protocollo, quello della Sicurezza e tutti coloro che in diversi modi hanno dato il loro contributo "dietro le quinte". Un grazie speciale al Sig. Mohamed Abdel Salam, già consigliere del Grande Imam.

Dalla vostra patria mi rivolgo a tutti i Paesi di questa Penisola, ai quali desidero indirizzare il mio più cordiale saluto, con amicizia e stima.

Con animo riconoscente al Signore, nell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil, ho accolto l'opportunità di venire qui come credente assetato di pace, come fratello

<sup>\*</sup> Die 4 Februarii 2019.

che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace: siamo qui per questo.

Il logo di questo viaggio raffigura una colomba con un ramoscello di ulivo. È un'immagine che richiama il racconto del diluvio primordiale, presente in diverse tradizioni religiose. Secondo il racconto biblico, per preservare l'umanità dalla distruzione Dio chiede a Noè di entrare nell'arca con la sua famiglia. Anche noi oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di entrare insieme, come un'unica famiglia, in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo: l'arca della fratellanza.

Il punto di partenza è riconoscere che Dio è all'origine dell'unica famiglia umana. Egli, che è il Creatore di tutto e di tutti, vuole che viviamo da fratelli e sorelle, abitando la casa comune del creato che Egli ci ha donato. Si fonda qui, alle radici della nostra comune umanità, la fratellanza, quale «vocazione contenuta nel disegno creatore di Dio». Essa ci dice che tutti abbiamo uguale dignità e che nessuno può essere padrone o schiavo degli altri.

Non si può onorare il Creatore senza custodire la sacralità di ogni persona e di ogni vita umana: ciascuno è ugualmente prezioso agli occhi di Dio. Perché Egli non guarda alla famiglia umana con uno sguardo di preferenza che esclude, ma con uno sguardo di benevolenza che include. Pertanto, riconoscere ad ogni essere umano gli stessi diritti è glorificare il Nome di Dio sulla terra. Nel nome di Dio Creatore, dunque, va senza esitazione condannata ogni forma di violenza, perché è una grave profanazione del Nome di Dio utilizzarlo per giustificare l'odio e la violenza contro il fratello. Non esiste violenza che possa essere religiosamente giustificata.

Nemico della fratellanza è l'individualismo, che si traduce nella volontà di affermare sé stessi e il proprio gruppo sopra gli altri. È un'insidia che minaccia tutti gli aspetti della vita, perfino la più alta e innata prerogativa dell'uomo, ossia l'apertura al trascendente e la religiosità. La vera religiosità consiste nell'amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come sé stessi. La condotta religiosa ha dunque bisogno di essere continuamente purificata dalla ricorrente tentazione di giudicare gli altri nemici e avversari. Ciascun credo è chiamato a superare il divario tra amici e nemici, per assumere la prospettiva del Cielo, che abbraccia gli uomini senza privilegi e discriminazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedetto XVI, Discorso a nuovi Ambasciatori presso la Santa Sede, 16 dicembre 2010.

Desidero perciò esprimere apprezzamento per l'impegno di questo Paese nel tollerare e garantire la libertà di culto, fronteggiando l'estremismo e l'odio. Così facendo, mentre si promuove la libertà fondamentale di professare il proprio credo, esigenza intrinseca alla realizzazione stessa dell'uomo, si vigila anche perché la religione non venga strumentalizzata e rischi, ammettendo violenza e terrorismo, di negare sé stessa.

La fratellanza certamente «esprime anche la molteplicità e la differenza che esiste tra i fratelli, pur legati per nascita e aventi la stessa natura e la stessa dignità». La pluralità religiosa ne è espressione. In tale contesto il giusto atteggiamento non è né l'uniformità forzata, né il sincretismo conciliante: quel che siamo chiamati a fare, da credenti, è impegnarci per la pari dignità di tutti, in nome del Misericordioso che ci ha creati e nel cui nome va cercata la composizione dei contrasti e la fraternità nella diversità. Vorrei qui ribadire la convinzione della Chiesa Cattolica: «Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio».

Vari interrogativi, tuttavia, si impongono: come custodirci a vicenda nell'unica famiglia umana? Come alimentare una fratellanza non teorica, che si traduca in autentica fraternità? Come far prevalere l'inclusione dell'altro sull'esclusione in nome della propria appartenenza? Come, insomma, le religioni possono essere canali di fratellanza anziché barriere di separazione?

## La famiglia umana e il coraggio dell'alterità

Se crediamo nell'esistenza della famiglia umana, ne consegue che essa, in quanto tale, va custodita. Come in ogni famiglia, ciò avviene anzitutto mediante un dialogo quotidiano ed effettivo. Esso presuppone la propria identità, cui non bisogna abdicare per compiacere l'altro. Ma al tempo stesso domanda il coraggio dell'alterità, de comporta il riconoscimento pieno dell'altro e della sua libertà, e il conseguente impegno a spendermi perché i suoi diritti fondamentali siano affermati sempre, ovunque e da chiunque. Perché senza libertà non si è più figli della famiglia umana, ma schiavi. Tra le libertà vorrei sottolineare quella religiosa. Essa non si limita alla sola

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2015, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane Nostra aetate, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale per la Pace, Al-Azhar Conference Centre, Il Cairo, 28 aprile 2017.

libertà di culto, ma vede nell'altro veramente un fratello, un figlio della mia stessa umanità che Dio lascia libero e che pertanto nessuna istituzione umana può forzare, nemmeno in nome suo.

## Il dialogo e la preghiera

Il coraggio dell'alterità è l'anima del dialogo, che si basa sulla sincerità delle intenzioni. Il dialogo è infatti compromesso dalla finzione, che accresce la distanza e il sospetto: non si può proclamare la fratellanza e poi agire in senso opposto. Secondo uno scrittore moderno, «chi mente a sé stesso e ascolta le proprie menzogne, arriva al punto di non poter più distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così comincia a non avere più stima né di se stesso, né degli altri».<sup>5</sup>

In tutto ciò la preghiera è imprescindibile: essa, mentre incarna il coraggio dell'alterità nei riguardi di Dio, nella sincerità dell'intenzione, purifica il cuore dal ripiegamento su di sé. La preghiera fatta col cuore è ricostituente di fraternità. Perciò, «quanto al futuro del dialogo interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è pregare. E pregare gli uni per gli altri: siamo fratelli! Senza il Signore, nulla è possibile; con Lui, tutto lo diventa! Possa la nostra preghiera – ognuno secondo la propria tradizione – aderire pienamente alla volontà di Dio, il quale desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, formando la grande famiglia umana nell'armonia delle diversità ».6

Non c'è alternativa: o costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni, in particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture. È giunto il tempo in cui le religioni si spendano più attivamente, con coraggio e audacia, senza infingimenti, per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace.

#### L'educazione e la giustizia

Torniamo così all'immagine iniziale della colomba della pace. Anche la pace, per spiccare il volo, ha bisogno di ali che la sostengano. Le ali dell'educazione e della giustizia.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> F.M. Dostoevskij, *I fratelli Karamazov*, II, 2, Milano 2012, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Udienza Generale interreligiosa, 28 ottobre 2015.

L'educazione – in latino indica l'estrarre, il tirare fuori – è portare alla luce le risorse preziose dell'animo. È confortante constatare come in questo Paese non si investa solo sull'estrazione delle risorse della terra, ma anche su quelle del cuore, sull'educazione dei giovani. È un impegno che mi auguro prosegua e si diffonda altrove. Anche l'educazione avviene nella relazione, nella reciprocità. Alla celebre massima antica "conosci te stesso" dobbiamo affiancare "conosci il fratello": la sua storia, la sua cultura e la sua fede, perché non c'è conoscenza vera di sé senza l'altro. Da uomini, e ancor più da fratelli, ricordiamoci a vicenda che niente di ciò che è umano ci può rimanere estraneo. È importante per l'avvenire formare identità aperte, capaci di vincere la tentazione di ripiegarsi su di sé e irrigidirsi.

Investire sulla cultura favorisce una decrescita dell'odio e una crescita della civiltà e della prosperità. Educazione e violenza sono inversamente proporzionali. Gli istituti cattolici – ben apprezzati anche in questo Paese e nella regione – promuovono tale educazione alla pace e alla conoscenza reciproca per prevenire la violenza.

I giovani, spesso circondati da messaggi negativi e fake news, hanno bisogno di imparare a non cedere alle seduzioni del materialismo, dell'odio e dei pregiudizi; imparare a reagire all'ingiustizia e anche alle dolorose esperienze del passato; imparare a difendere i diritti degli altri con lo stesso vigore con cui difendono i propri diritti. Saranno essi, un giorno, a giudicarci: bene, se avremo dato loro basi solide per creare nuovi incontri di civiltà; male, se avremo lasciato loro solo dei miraggi e la desolata prospettiva di nefasti scontri di inciviltà.

La giustizia è la seconda ala della pace, la quale spesso non è compromessa da singoli episodi, ma è lentamente divorata dal cancro dell'ingiustizia.

Non si può, dunque, credere in Dio e non cercare di vivere la giustizia con tutti, secondo la regola d'oro: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti» (Mt 7, 12).

Pace e giustizia sono inseparabili! Il profeta Isaia dice: «Praticare la giustizia darà pace» (32, 17). La pace muore quando divorzia dalla giustizia, ma la giustizia risulta falsa se non è universale. Una giustizia indirizzata

 $<sup>^{7}\,</sup>$  Cfr. Terenzio, Heautontimorumenos~I,~1,~25.

solo ai familiari, ai compatrioti, ai credenti della stessa fede è una giustizia zoppicante, è un'ingiustizia mascherata!

Le religioni hanno anche il compito di ricordare che l'avidità del profitto rende il cuore inerte e che le leggi dell'attuale mercato, esigendo tutto e subito, non aiutano l'incontro, il dialogo, la famiglia, dimensioni essenziali della vita che necessitano di tempo e pazienza. Le religioni siano voce degli ultimi, che non sono statistiche ma fratelli, e stiano dalla parte dei poveri; veglino come sentinelle di fraternità nella notte dei conflitti, siano richiami vigili perché l'umanità non chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie e non si rassegni mai ai troppi drammi del mondo.

#### Il deserto che fiorisce

Dopo aver parlato della *fratellanza* come *arca di pace*, vorrei ora inspirarmi a una seconda immagine, quella del *deserto*, che ci avvolge.

Qui, in pochi anni, con lungimiranza e saggezza, il deserto è stato trasformato in un luogo prospero e ospitale; il deserto è diventato, da ostacolo
impervio e inaccessibile, luogo di incontro tra culture e religioni. Qui il
deserto è fiorito, non solo per alcuni giorni all'anno, ma per molti anni a
venire. Questo Paese, nel quale sabbia e grattacieli si incontrano, continua
a essere un importante crocevia tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud
del pianeta, un luogo di sviluppo, dove spazi un tempo inospitali riservano
posti di lavoro a persone di varie nazioni.

Anche lo sviluppo, tuttavia, ha i suoi avversari. E se nemico della fratellanza era l'individualismo, vorrei additare quale ostacolo allo sviluppo l'indifferenza, che finisce per convertire le realtà fiorenti in lande deserte. Infatti, uno sviluppo puramente utilitaristico non dà progresso reale e duraturo. Solo uno sviluppo integrale e coeso dispone un futuro degno dell'uomo. L'indifferenza impedisce di vedere la comunità umana oltre i guadagni e il fratello al di là del lavoro che svolge. L'indifferenza, infatti, non guarda al domani; non bada al futuro del creato, non ha cura della dignità del forestiero e dell'avvenire dei bambini.

In questo contesto mi rallegro che proprio qui ad Abu Dhabi, nel novembre scorso, abbia avuto luogo il primo Forum dell'Alleanza interreligiosa per Comunità più sicure, sul tema della dignità del bambino nell'era digitale. Questo evento ha raccolto il messaggio lanciato, un anno prima, a Roma nel Congresso internazionale sullo stesso tema, a cui avevo dato

tutto il mio appoggio ed incoraggiamento. Ringrazio quindi tutti i *leader* che si impegnano in questo campo e assicuro il sostegno, la solidarietà e la partecipazione mia e della Chiesa Cattolica a questa causa importantissima della protezione dei minori in tutte le sue espressioni.

Qui, nel deserto, si è aperta una via di sviluppo feconda che, a partire dal lavoro, offre speranze a molte persone di vari popoli, culture e credo. Tra loro, anche molti cristiani, la cui presenza nella regione risale addietro nei secoli, hanno trovato opportunità e portato un contributo significativo alla crescita e al benessere del Paese. Oltre alle capacità professionali, vi recano la genuinità della loro fede. Il rispetto e la tolleranza che incontrano, così come i necessari luoghi di culto dove pregano, permettono loro quella maturazione spirituale che va poi a beneficio dell'intera società. Incoraggio a proseguire su questa strada, affinché quanti qui vivono o sono di passaggio conservino non solo l'immagine delle grandi opere innalzate nel deserto, ma di una nazione che include e abbraccia tutti.

È con questo spirito che, non solo qui, ma in tutta l'amata e nevralgica regione mediorientale, auspico opportunità concrete di incontro: società dove persone di diverse religioni abbiano il medesimo diritto di cittadinanza e dove alla sola violenza, in ogni sua forma, sia tolto tale diritto.

Una convivenza fraterna, fondata sull'educazione e sulla giustizia; uno sviluppo umano, edificato sull'inclusione accogliente e sui diritti di tutti: questi sono semi di pace, che le religioni sono chiamate a far germogliare. Ad esse, forse come mai in passato, spetta, in questo delicato frangente storico, un compito non più rimandabile: contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore dell'uomo. La corsa agli armamenti, l'estensione delle proprie zone di influenza, le politiche aggressive a discapito degli altri non porteranno mai stabilità. La guerra non sa creare altro che miseria, le armi nient'altro che morte!

La fratellanza umana esige da noi, rappresentanti delle religioni, il dovere di bandire ogni sfumatura di approvazione dalla parola guerra. Restituia-mola alla sua miserevole crudezza. Sotto i nostri occhi sono le sue nefaste conseguenze. Penso in particolare allo Yemen, alla Siria, all'Iraq e alla Libia. Insieme, fratelli nell'unica famiglia umana voluta da Dio, impegniamoci contro la logica della potenza armata, contro la monetizzazione delle relazioni, l'armamento dei confini, l'innalzamento di muri, l'imbavagliamento dei poveri; a tutto questo opponiamo la forza dolce della preghiera e l'impegno

quotidiano nel dialogo. Il nostro essere insieme oggi sia un messaggio di fiducia, un incoraggiamento a tutti gli uomini di buona volontà, perché non si arrendano ai diluvi della violenza e alla desertificazione dell'altruismo. Dio sta con l'uomo che cerca la pace. E dal cielo benedice ogni passo che, su questa strada, si compie sulla terra.

## II

Documentum «De Humana Fraternitate pro Pace Mundiali et communi convictu» subsignatum a Summo Pontifice Francisco et Magno Imam al-Azhar Ahamad al-Tayyib (Abu Dabi).\*

#### **PREFAZIONE**

La fede porta il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l'universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l'universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.

Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un'atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecnico, delle conquiste terapeutiche, dell'era digitale, dei mass media, delle comunicazioni; al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle ingiustizie sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo, della discriminazione, dell'estremismo e di tanti altri motivi.

Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall'incontro pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l'idea di questo «Documento sulla Fratellanza Umana». Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.

#### DOCUMENTO

In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra

<sup>\*</sup> Die 4 Februarii 2019.

di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace.

In nome dell'innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l'umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l'umanità intera.

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante.

In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.

In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre.

In nome della «fratellanza umana» che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali.

In nome di questa *fratellanza* lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini.

In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con essa.

In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede.

In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra.

In nome di Dio e di tutto questo, al-Azhar al-Sharif – con i musulmani d'Oriente e d'Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d'Oriente e d'Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio.

Noi – credenti in Dio, nell'incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell'economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue

innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive.

Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l'importanza di tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque.

Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l'allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell'individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l'uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti.

Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell'industria e del benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell'etica, che condiziona l'agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice dell'estremismo ateo e agnostico, oppure nell'integralismo religioso, nell'estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva.

La storia afferma che l'estremismo religioso e nazionale e l'intolleranza hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una «terza guerra mondiale a pezzi», segnali che, in varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce con precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in una situazione mondiale dominata dall'incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli interessi economici miopi.

Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l'ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra – hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani – a motivo della povertà e della fame –, regna un silenzio internazionale inaccettabile.

È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e dell'umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, fornire loro una solida morale e la protezione familiare. Attaccare l'istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell'importanza del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca.

Attestiamo anche l'importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l'educazione sana e l'adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l'estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale. Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l'aborto e l'eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo.

Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell'uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell'influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portali a compiere ciò che non ha

nulla a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l'Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente.

Questo Documento, in accordo con i precedenti *Documenti Internazionali* che hanno sottolineato l'importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue:

- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche dell'avidità del guadagno smodato e dell'indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge.
- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l'origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.
- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano.
- Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell'accettazione dell'altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano.
- Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell'enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle

più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa anche evitare le inutili discussioni.

- La protezione dei luoghi di culto templi, chiese e moschee è un dovere garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale.
- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla religione anche se i terroristi la strumentalizzano ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.
- Il concetto di *cittadinanza* si basa sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della *piena cittadinanza* e rinunciare all'uso discriminatorio del termine *minoranze*, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell'inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.
- Il rapporto tra Occidente e Oriente è un'indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L'Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell'Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l'Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell'Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e

della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l'uso della politica della doppia misura.

- È un'indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all'istruzione, al lavoro, all'esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti.
- La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente familiare, all'alimentazione, all'educazione e all'assistenza è un dovere della famiglia e della società. Tali diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non manchino e non vengano negati a nessun bambino in nessuna parte del mondo. Occorre condannare qualsiasi pratica che violi la dignità dei bambini o i loro diritti. È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti specialmente nell'ambiente digitale e considerare come crimine il traffico della loro innocenza e qualsiasi violazione della loro infanzia.
- La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli
  oppressi è un'esigenza religiosa e sociale che dev'essere garantita e protetta
  attraverso rigorose legislazioni e l'applicazione delle convenzioni internazionali a riguardo.

A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune cooperazione, annunciano e promettono di portare questo Documento alle
Autorità, ai Leader influenti, agli uomini di religione di tutto il mondo,
alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, alle organizzazioni
della società civile, alle istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di
impegnarsi nel diffondere i principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli
regionali e internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisioni, testi
legislativi, programmi di studio e materiali di comunicazione.

Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi.

In conclusione auspichiamo che:

questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le persone di buona volontà;

sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e l'estremismo cieco; appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati dalle religioni;

sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuori divisi ed eleva l'animo umano;

sia un simbolo dell'abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano.

Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere una pace universale di cui godano tutti gli uomini in questa vita.

Abu Dhabi, 4 febbraio 2019

Sua Santità PAPA FRANCESCO

Grande Imam di al-Azhar AHMAD AL-TAYYIB

# III

## Homilia Sancti Patris in Missa apud "Zayed Sports City" Abu Dabi.\*

Beati: è la parola con cui Gesù comincia la sua predicazione nel Vangelo di Matteo. Ed è il ritornello che Egli ripete oggi, quasi a voler fissare nel nostro cuore, prima di tutto, un messaggio basilare: se stai con Gesù, se come i discepoli di allora ami ascoltare la sua parola, se cerchi di viverla ogni giorno, sei beato. Non sarai beato, ma sei beato: ecco la prima realtà della vita cristiana. Essa non si presenta come un elenco di prescrizioni esteriori da adempiere o come un complesso insieme di dottrine da conoscere. Anzitutto non è questo; è sapersi, in Gesù, figli amati del Padre. È vivere la gioia di questa beatitudine, è intendere la vita come una storia di amore, la storia dell'amore fedele di Dio che non ci abbandona mai e vuole fare comunione con noi sempre. Ecco il motivo della nostra gioia, di una gioia che nessuna persona al mondo e nessuna circostanza della vita possono toglierci. È una gioia che dà pace anche nel dolore, che già ora fa pregustare quella felicità che ci attende per sempre. Cari fratelli e sorelle, nella gioia di incontrarvi, questa è la parola che sono venuto a dirvi: beati!

Ora, se Gesù dice beati i suoi discepoli, colpiscono tuttavia i motivi delle singole Beatitudini. In esse vediamo un capovolgimento del pensare comune, secondo cui sono beati i ricchi, i potenti, quanti hanno successo e sono acclamati dalle folle. Per Gesù, invece, beati sono i poveri, i miti, quanti restano giusti anche a costo di fare brutta figura, i perseguitati. Chi ha ragione, Gesù o il mondo? Per capire, guardiamo a come ha vissuto Gesù: povero di cose e ricco di amore, ha risanato tante vite, ma non ha risparmiato la sua. È venuto per servire e non per essere servito; ci ha insegnato che non è grande chi ha, ma chi dà. Giusto e mite, non ha opposto resistenza e si è lasciato condannare ingiustamente. In questo modo Gesù ha portato nel mondo l'amore di Dio. Solo così ha sconfitto la morte, il peccato, la paura e la mondanità stessa: con la sola forza dell'amore divino. Chiediamo oggi, qui insieme, la grazia di riscoprire il fascino di seguire Gesù, di imitarlo, di non cercare altro che Lui e il suo amore

<sup>\*</sup> Die 5 Februarii 2019.

umile. Perché sta qui, nella comunione con Lui e nell'amore per gli altri, il senso della vita sulla terra. Credete a questo?

Sono venuto anche a dirvi grazie per come vivete il Vangelo che abbiamo ascoltato. Si dice che tra il Vangelo scritto e quello vissuto ci sia la stessa differenza che esiste tra la musica scritta e quella suonata. Voi qui conoscete la melodia del Vangelo e vivete l'entusiasmo del suo ritmo. Siete un coro che comprende una varietà di nazioni, lingue e riti; una diversità che lo Spirito Santo ama e vuole sempre più armonizzare, per farne una sinfonia. Questa gioiosa polifonia della fede è una testimonianza che date a tutti e che edifica la Chiesa. Mi ha colpito quanto Mons. Hinder disse una volta e cioè che non solo egli si sente vostro Pastore, ma che voi, con il vostro esempio, siete spesso pastori per lui. Grazie di questo!

Vivere da beati e seguire la via di Gesù non significa tuttavia stare sempre allegri. Chi è afflitto, chi patisce ingiustizie, chi si prodiga per essere operatore di pace sa che cosa significa soffrire. Per voi non è certo facile vivere lontani da casa e sentire magari, oltre alla mancanza degli affetti più cari, l'incertezza del futuro. Ma il Signore è fedele e non abbandona i suoi. Un episodio della vita di sant'Antonio abate, il grande iniziatore del monachesimo nel deserto, ci può aiutare. Per il Signore aveva lasciato tutto e si trovava nel deserto. Lì, per vario tempo fu immerso in un'aspra lotta spirituale che non gli dava tregua, assalito da dubbi e oscurità, e pure dalla tentazione di cedere alla nostalgia e ai rimpianti per la vita passata. Poi il Signore lo consolò dopo tanto tormento e sant'Antonio gli chiese: «Dov'eri? Perché non sei apparso prima per liberarmi dalle sofferenze? Dove eri?». Allora percepì distintamente la risposta di Gesù: «Io ero qui, Antonio». Il Signore è vicino. Può succedere, di fronte a una prova o ad un periodo difficile, di pensare di essere soli, anche dopo tanto tempo passato col Signore. Ma in quei momenti Egli, anche se non interviene subito, ci cammina a fianco e, se continuiamo ad andare avanti, aprirà una via nuova. Perché il Signore è specialista nel fare cose nuove, sa aprire vie anche nel deserto.<sup>2</sup>

Cari fratelli e sorelle, vorrei dirvi anche che vivere le Beatitudini non richiede gesti eclatanti. Guardiamo a Gesù: non ha lasciato nulla di scritto, non ha costruito nulla di imponente. E quando ci ha detto come vivere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Atanasio, Vita Antonii, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Is 43, 19.

non ha chiesto di innalzare grandi opere o di segnalarci compiendo gesta straordinarie. Ci ha chiesto di realizzare una sola opera d'arte, possibile a tutti: quella della nostra vita. Le Beatitudini sono allora una mappa di vita: non domandano azioni sovraumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Invitano a tenere pulito il cuore, a praticare la mitezza e la giustizia nonostante tutto, a essere misericordiosi con tutti, a vivere l'afflizione uniti a Dio. È la santità del vivere quotidiano, che non ha bisogno di miracoli e di segni straordinari. Le Beatitudini non sono per superuomini, ma per chi affronta le sfide e le prove di ogni giorno. Chi le vive secondo Gesù rende pulito il mondo. È come un albero che, anche in terra arida, ogni giorno assorbe aria inquinata e restituisce ossigeno. Vi auguro di essere così, ben radicati in Cristo, in Gesù e pronti a fare del bene a chiunque vi sta vicino. Le vostre comunità siano oasi di pace.

Infine, vorrei soffermarmi brevemente su due Beatitudini. La prima: «Beati i miti». Non è beato chi aggredisce o sopraffà, ma chi mantiene il comportamento di Gesù che ci ha salvato: mite anche di fronte ai suoi accusatori. Mi piace citare san Francesco, quando ai frati diede istruzioni su come recarsi presso i Saraceni e i non cristiani. Scrisse: «Che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani». Né liti né dispute – e questo vale anche per i preti – né liti né dispute: in quel tempo, mentre tanti partivano rivestiti di pesanti armature, san Francesco ricordò che il cristiano parte armato solo della sua fede umile e del suo amore concreto. È importante la mitezza: se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza; altrimenti, non porteremo frutto.

La seconda Beatitudine: «Beati gli operatori di pace».<sup>5</sup> Il cristiano promuove la pace, a cominciare dalla comunità in cui vive. Nel libro dell'Apocalisse, tra le comunità a cui Gesù stesso si rivolge, ce n'è una, quella di Filadelfia, che credo vi assomigli. È una Chiesa alla quale il Signore, diversamente da quasi tutte le altre, non rimprovera nulla. Essa, infatti, ha custodito la parola di Gesù, senza rinnegare il suo nome, e ha perseverato, cioè è andata avanti, pur nelle difficoltà. E c'è un aspetto importante: il nome Filadelfia significa amore tra i fratelli. L'amore fraterno. Ecco, una

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mt 5. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Regola non bollata, XVI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. 9.

Chiesa che persevera nella parola di Gesù e nell'amore fraterno è gradita al Signore e porta frutto. Chiedo per voi la grazia di custodire la pace, l'unità, di prendervi cura gli uni degli altri, con quella bella fraternità per cui non ci sono cristiani di prima e di seconda classe.

Gesù, che vi chiama beati, vi dia la grazia di andare sempre avanti senza scoraggiarvi, crescendo nell'amore «fra voi e verso tutti». $^6$ 

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

### FLORENTINA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Eliae Dalla Costa Archiepiscopi Florentini S.R.E. Cardinalis (1872-1961)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sanctitas est ante omnia nostro muneri ac Deo se totum addicere».

Verba haec Servi Dei Eliae dalla Costa ostendunt quomodo illum vitam suam veluti virtutis tractavisse habitum, in quo elementum supernaturale naturale et naturale supernaturale evadebat. Cum ille vitam sacerdotalem et episcopalem ad plenum ac perfectum muneris effectum uti ministerium erga Deum et fratres exerceretur, nobis dicere licet in eo omnes christianas virtutes extraordinario gradu inesse.

Servus Dei Villae Verlae iuxta Vicentiam die 14 mensis Maii anno 1872 natus est. Gymnasii curriculis expletis, seminarium ingressus est. Institutio seminarii in eo tantam habuit auctoritatem ut curam sacerdotalium vocationum semper in verticem eius sollicitudinum et anxietatum muneris poneret. Die 25 mensis Iulii anno 1895 sacro ordine auctus est. Extemplo eminuit in viceparochi, parochi et postea archipresbyteri Esculetensis munus exercendo, in municipio quod celeriter augebatur ob industrialem expansionem, qua re et regio paroeciae latissima evasit. Fidelibus semper fuit firmus moderator ac exemplum. Erga proximum caritate omnibus viribus atque opibus fecit maioremque hanc operam, primo bello mundiali flagrante, est exsecutus.

Die 13 mensis Maii anno 1923 a Summo Pontifice Sancto Pio X Patavinus Episcopus nominatus est. Praecipua sui ministerii incepta fuerunt: sacerdotum animosorum ac sanctorum institutio, praedicatio et catechesis omnibus in gradibus, cura liturgiae ut sollemniter sed et sobrie celebraretur,

incrementum apostolatus laicorum maxime per consociationes, sollicitudo extraordinaria erga familiam et iuvenum institutionem.

Episcopus eodem modo, veluti olim parochus, omnibus apertus et promptus ad omnes exstitit audiendos ac recipiendos sine ullo discrimine quoad socialem ordinem vel institutionem vel denique politicas fractiones.

Die 19 mensis Decembris anno 1931 Florentinus Archiepiscopus nominatus est. In Etruriae loci capite multa opera diligenter explevit, scilicet quinque visitationes pastorales, duas synodos dioecesanas, tres congressus dioecesanos id est liturgicum, catecheticum et denique eucharisticum. Die 13 mensis Februarii anno 1933 cardinalis creatus est. Bis in Conclave ingressus est, anno videlicet 1939 cum Pius XII electus est, et anno 1958 cum Ioannes XXIII factus est Pontifex.

Cardinalis dalla Costa totam vitam suam pro Dei populo apostolico zelo ac magna laetitia profudit. Eius iter spirituale praestantissimum evasit et ministerium episcopale optime expletum. Humili modo agere solebat et minister exstitit modestus ac pauper sine honoribus et privilegiis. Singulari caritate pastorali excitabatur, quam paterno spiritu exegit. Quamvis esset vir gravis ac tectus, multos homines ad se attrahebat, quibus confestim spem et consolationem largiebatur. Solida fides, oratione, Scripturarum meditatione, amore in Eucharistiam et in Virginem Mariam sustentata, eum ad profundam unionem cum Deo perduxit. Evangelii divulgationem et liturgiam curavit; vitae sacramentali fovit. Se tradidit catechesi et apostolatui inter laicos maxime inter familias et iuvenes, prophetico spiritu percipiens pericula imminentia ob mentes hominum, quae ad saeculum omnia reducebant.

Historicis ac socialibus sui temporis in adiunctis saepe audaciter in ultimorum partes transiit, fascali gubernio imperante, autonomiam Ecclesiae tuitus est et contendit ut personarum libertates servarentur. Annis secundi belli mundialis omnibus viribus suis operam dedit ut populum afflictum sibi commissum spiritualier et in cotidiana vita sustentaret, sacerdotibus mandavit ut Hebreos adiuvarent, eorum fidei parcendo ac a studio proselytos faciendi abstinendo. Post bellum vir fuit valde aequabilis ac prudens gravi in officio mediatoris inter partes adversas sociales, politicas et culturales.

Fermenta Florentinae Ecclesiae sui temporis intellegere valuit evangelicasque responsiones etiam auctoritatibus praebuit. Semper fuit prudens ac iustus erga sacerdotes et laicos. Post bellum Servus Dei suam gradualem corporis facultatum deminutionem animadvertit, quam ob rem gradatim in silentium et orationem secessit. Die 17 mensis Decembris anno 1961 forti febri correptus, lecto retentus est et mane diei 22 mensis Decembris, undenonagesimo anno aetatis, pia morte suam longam et fecundam terrestram existentiam perfecit.

Servus Dei tam in vita quam post mortem fama sanctitatis circumfusus est, qua re a die 22 mensis Decembris anno 1981 ad diem 14 mensis Maii anno 1988 iuxta Curiam ecclesiaticam Florentinam Inquisitio dioecesana celebrata est, una cum Rogatoriali Processu Vicetiae anno 1982 et Patavii anno 1983, quorum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 19 mensis Novembris anno 1993 agnita est. Exarata *Positione*, disceptatum est consuetas secundum normas an Servus Dei virtutes heroum in modum exercuisset. Positivo cum exitu, anno 27 mensis Septembris anno 2016 Peculiaris Theologorum Congressus habitus est. Die 25 mensis Aprilis anno 2017 Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati, me, Angelo Cardinale Amato praesidente, agnoverunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroico in gradu exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Eliae dalla Costa, Archiepiscopi Florentini et S.R.E. Cardinalis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 4 mensis Maii a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

### CARTHAGINENSIS IN HISPANIA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Paulae a Iesu Gil Cano Fundatricis Congregationis Sororum Franciscalium a Purissima Conceptione (1849-1913)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sic volo ut omnes meae filiae sint: Caritas, caritas, caritas».

Verba haec Servae Dei Paulae a Iesu Gil Cano vitae et spiritualitatis fervorem efficaciter ostendunt. Mulier fuit humanis rebus pauper singularissima caritate autem ditissima, quae cum illud exemplar simplicitatis vitae a sancto Francisco propositum amplexa esset, sese omnino tradidit in ministerium erga infimos. In corde ardentem flammam amoris servavit et spiritualibus suis filiabus passionem suam in Christum pauperem et suos miseros valuit tradere, secundum Evangelii illud praeceptum: «Amen dico vobis: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis» (Mt 25, 40).

Serva Dei die 2 mensis Februarii anno 1849 Verae apud Almeriam in Hispania ultima septem filiorum nata est. Tres dies post ortum sacro fonte renata est et die 30 sequentis mensis Maii sacram confirmationem accepit. Iam a pueritia animo et corpore dolores cognovit, cum pater familiam reliquisset et ideo paupertatem passa esset, valetudine infirma ob poliomyelitem laboravisset, solitudine et tristitia afflicta esset, cum orphanotrophio commissa est.

Haec vicissitudines instrumenta fuerunt quibus Dominus eius in animo sevit hos animi affectus miserationis erga proximum, ministrandi indigentes, perhibendi eius vitam. Comitata a testimonio Filiarum a Caritate Sancti Vincentii a Paulo, quae ab anno 1864 Nova Carthagine rexerunt *Domum Misericordiae*, in qua hospitio utebatur, Paula olim adhuc quinto decimo anno suae aetatis, in fide potuit progredi et primum germen vocationis religiosae animadvertere. Tamen infirma eius valetudo et scandalum suae familiae obstiterunt ne Vincentianam communitatem ingrederetur.

Constans in boni desiderio, certior facta consilio sacerdotis missionarii, Paula valuit tempus a Deo constitutum exspectare ad suam vocationem persequendam. Opportunitas advenit, cum Serva Dei se promptam auxilio suo praebuit operae dominae Mariae a Refugio Pérez, magnanimae viduae Matritensis, quae Murciae incolis exitiali alluvie affectis succurreret. Utraque benefica amica se contulit illud in oppidum initiaque illius religiosae communitatis fecit, quae tempore nomen Sororum Franciscalium a Purissima Conceptione accepit et operam suam dedit in cura aegrotorum et in puerorum egenorum et parentibus orbatorum hospitalitate.

Die 1 mensis Ianuarii anno 1880, spirituali auctoritate Patris Francisci Emmanuelis Malo, OFM, temperatae, Tertio Ordini Sancti Francisci adhaeserunt et caeruleam vestem honori Virginis Immaculatae induerunt. Opera novis vocationibus fortunata est humanasque nihilominus infirmitates cognovit. Anno 1886 primae sociae cum aliis communitatis consororibus evenit discessus. Sola Mater Paula mansit in nascentis instituti rectione, bonum tamen supremum caritatis haud praetermisit et egenioribus et derelictis auxilio se dedidit, sicut Dominus divino suo Spiritu ei concitaverat.

Mulier fuit navi ministerii, pro pauperibus ipsamet visa est stipem colligere, aegrotibus assidere, rudes pueros docere, haesitantes confirmare, mortuos ad sepulturam comitari, maxime illos qui ab omnibus derelicti erant. Singularem amorem ostendebat erga puellas orbatas, quibus in paupertate providebat et quibus interdum suum panem quoque praebebat quem sibi negaverat. Omnia hoc modo agebat, quia in aliis Christum agnoscebat et omnes ad fidem consequi voluit.

Brevi tempore Congregatio valde diffusa est, multas domus in Hispania condendo. Novas operas quoad sanitarias res, puerorum institutionem et pro mulieribus operam exercentibus necnon pro sacerdotibus senibus ac pauperibus suscepit. Serva Dei una cum suis consororibus heroicum in modum se gessit, cum cholericus morbus anno 1884 Murciae saeviret, quo nonnullae sorores morbo correptae caderent vel anno 1891 cum alluvies oppidum v. d. *Consuegra* inundaret.

Oratione suffulta, uti proprium est verae contemplativae, suis in actionibus Mater Paula serena fuit ac mitis, prudens, in Deo constituta, maxime in difficultatibus ob rerum inopiam vel ob livores et nimia studia partium. Non defuerunt enim illi qui ei dolorem attulerunt, quia eam simplicem et minime aptam in Instituti rectione iudicaverant. Illis in adiunctis Mater Paula benigne iis ignovit, communioni favit et prudentium ac sapientium consilio adhibuit ut ad bonum ducerent. Oboediens superioribus suis, humilis humanis in consuetudinibus evasit, Serva Dei patienter se tradidit ut Institutum approbaretur, spei virtutem exercendo atque divinae Providentiae

totam suam fidem committendo. Pauper ac casta Christi in sequela fuit secundum exemplum sancti Francisci Assisiensis, cuius se dicebat «pauperem et humilem filiam», et communitatem a se fundatam «parvum gregem franciscanum» existimabat.

Serva Dei ad culmen caritatis pervenit anno 1910 cum eam falso accusaverunt, quod generale capitulum non indixisset, subiecta est Apostolicae Visitationi et cum anno 1912 ab Instituti gubernio remota sit et suo morbo et invidiis segregata. Numquam questa est, sed christiana patientia ignovit. Silentio et humilitate se recessit et ad illa pauca officia attendebat, quae ei tuberculosis concedebat. Contagionis metus ad Servam Dei e consororibus ulterius segregandam vim habuit, quamquam ipsa sua prudentia omne commercium cum aliis ad necessaria reduxit. Murciae domui die 18 mensis Ianuarii anno 1913, fidei refecta signis, mortali e vita excessit. In coemeterio Iesu Nostri Patris infimo in sepulcro quarti ordinis, scilicet pauperum, inhumata est.

Ob famam sanctitatis Servae Dei incepta est Inquisitio dioecesana, quae apud Curiam ecclesiasticam Carthaginensem a die 14 mensis Octobris anno 1995 ad diem 11 mensis Octobris anno 1997 celebrata est, cui nonnulli Rogatoriales Processus in Costarica et Guatimala accesserunt, quorum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 26 mensis Februarii anno 2016 est approbata. Exarata *Positione*, die 21 mensis Ianuarii anno 2014 Historicorum Consultorum Congressus celebratus est. Deinde consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Die 17 mensis Maii anno 2016, positivo cum exitu, habitus est Theologorum Consultorum Congressus. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 20 mensis Iunii anno 2017, cui egomet Angelus Cardinalis Amato praefui Servam Dei virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Paulae a Iesu Gil Cano, Fundatricis Congregationis Sororum Franciscalium a Purissima Conceptione, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 7 mensis Iulii a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $\mathfrak{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

### **MEXICANA**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Humilitatis (in saeculo: Mariae Patlán Sánchez) Sororis professae Sororum Franciscalium ab Immaculata Conceptione (1895-1970)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Quaerite Dominum, omnes mansueti terrae, qui iudicium eius estis operati; quaerite iustitiam, quaerite mansuetudinem» (Soph 2, 3).

Dei voluntatis exsecutio per viam humilitatis Servae Dei Humilitatis Patlán Sánchez (in saeculo: Mariae) totius spiritualitatis fuit caput et fulmentum, quae vita et operibus nomini suo, quod religiosa in professione acceperat, honorem tribuit. Humilitatem enim virtutem magistram fidei in vita existimavit, regalem viam percursam a Dei Filio, ut Redemptionem exageret, principium omnium virtutum, semen sanctum florens in oboedientia, in patientia, in prudentia et quae sublimem fructum caritatis parit.

Serva Dei in praedio dicto Conceptionis (*Guanajuata*) in Mexico die 17 mensis Martii anno 1895, maxima natu Heleni Patlán et Mariae Cruz Sánchez nata est. Sequenti die 27 mensis Maii sacro fonte lustrata est. Vix ad nonum annum suae aetatis est patre orbata ac mater summo incommodo familiam sustentavit.

Serva Dei Sororum Missionariarum Carmelitarum Sanctae Teresiae quosdam per annos collegium frequentavit, a quibus pietatem et singularem devotionem erga Virginem Mariam didicit. Cum domum rediit una cum matre sua et duobus fratribus aequo animo vitam degit, orationi, operibus cotidianis et auxiliis pro pauperibus egenibus se tradidit. Istis in adiunctis in ea religiosa vocatio excitata est. Die 17 mensis Februarii anno 1912 ingressa est Congregationem Sororum Franciscalium ab Immaculata Conceptione, quae Mexicopoli anno 1874 a Patre Iosepho del Refugio Morales, OFM, fundata erat, et religiosam vestem induens nomen sororis Humilitatis a Pragensi Puero Iesu sumpsit.

Die 25 mensis Maii anno 1913 primitus religiosam professionem emisit. Illo die vovit se vitam suam in humilitate, mortificatione et poenitentia servaturam esse. Constituit orationem ut suum praecipuum cibum, paupertatem ut dilectissimam amicam et denique oboedientiam ut suum magnum

thesaurum. Haec proposita, divinae gratiae auxilio, ad effectum feliciter pervenerunt. Cum superiores eius bene promittentes virtutes existimavissent ei commiserunt munus magistrae postulantium et noviciarum una cum pueros ac adultos docendi apostolatu. Anno 1922 vix ad vicesimum septimum annum suae aetatis facta est superiorissa generalis Instituti, hoc munere per viginti et quattuor annos functa est, praeter intervallum ab anno 1933 ad annum 1945: haec fuerunt tempora magnarum laetitiarum, sed etiam multarum contentionum et calumniarum.

Serva Dei magnum semper amorem erga Institutum suum servavit maximeque erga consorores caritatem exercuit, quae in ea matrem, moderatricem et vivens exemplar Regulae invenerunt. Cum communitates vel singulas domus religiosas visitabat, rem spiritu auscultationis et fraternae sollicitudinis gerebat. Litteris in circularibus omnia efficaciter conscribebat, quae a Domino afflata erant. Interdum reprehendebat, etiam si exhortari malebat, omnes consorores hortabatur ad divinum Sponsum fideliter sequendum et Mariam illis ad instar summi exemplaris virtutis imitandae porrigebat.

In aerumnis libenter dictitabat: «Fortitudo nobis ex amore Dei est, qui nos adiuvat ut omnes difficultates vincamus». Hoc singulari modo ostensum est in rebus, quae eius in Natione eveneunt. Etenim cum primum mandatum et ex parte secundum exsecuta est, scilicet inter annum 1922 et annum 1933 in Mexico religiosa persecutio exorta est. Mater Humilitas, firma fide, consorores in aerumnis confortare valuit, iisdem, religiosarum auctoritatum indultu, eucharisticam communionem gestans atque easdem cohortans ne ditissimum donum christianae fidei amitterent.

Ob eius optimam facultatem in Instituto gubernando, tempore eius primi generalatus dioecesana approbatio eiusdem Instituti obtenta est et Constitutiones editae sunt. Postea, tertii mandati tempore, scilicet inter annum 1945 et annum 1952, propter ingens vocationum incrementum Decretum Laudis adeptum est. Mater Humilitas divitias suae interioris vitae etiam per scripta sua tradidit, enim primas Instituti Constitutiones, commentarium super Regulam, enchiridion urbanitatis, ritualem librum orationis, Viam Crucis necnon primas notas historicas super Congregationem edidit.

Pro certo conscia sui de pusillitate, sua vita humilitatis virtutem omnino positam esse in sui aequam agnitionem et in omnium honorum soli Deo attributione testata est. Eius fidei vita alebatur constanti, intima ac liturgica oratione, exercitio spiritualium meditationum et denique illo silentio, in quo Deo occurrebat. Tali ratione vixit et Domini in praesentia, etiam parvis in rebus, vitae cotidianae vivere docuit. Sua in spiritualitate attendit ad reparationem, se tradens in orando ac se offerendo pro omnibus, qui a Deo procul erant.

Donum consilii, prudentiae, iudicii habuit, quibus simulationi et perfidiae obstitit. Amore materialem ac spiritualem paupertatem degit uniuscuiusque necessitates intelligendo ac expediendo. Corde ignovit omnibus, qui eam gravibus malignis suspicionibus laedebant, quoad eius castitatem cuius semper observantissima fuit.

A Deo dilecta ac misericordia, bonitate, humilitate, mansuetudine ac longanimitate induta (Col 3, 12), mortua est die 17 mensis Iunii anno 1970 iuxta civitatem Verae Crucis in Mexico, septuagesimo quinto anno aetatis. Famam sanctitatis inter consorores Congregationis et omnes, qui ei occurrerant, reliquit.

Hac fama Dioecesanus inceptus est Processus ad beatificationem et canonizationem. Rescripto positivo de Competentia fori obtento, apud Curiam ecclesiasticam Mexicanam ab anno 1999 ad annum 2006 Inquisitio dioecesana celebrata est, cui accessit anno 2008 Inquisitio suppletiva, quorum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 2 mensis Iulii anno 2010 est approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Die 4 mensis Octobris anno 2016, positivo cum exitu, Theologorum Consultorum Peculiaris Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 6 mensis Iunii anno 2017 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, Servam Dei heroico in modo theologales, cardinales et adnexas virtutes excoluisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Humilitatis (in saeculo: Mariae Patlán Sánchez), Sororis professae Sororum Franciscalium ab Immaculata Conceptione, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 16 mensis Iunii a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $\mathfrak{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

### **PANORMITANA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Francisci Pauli Gravina Christifidelis Laici (1800-1854)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Clama ad me, et exaudiam te et annuntiabo tibi grandia et inaccessibilia, quae nescis» (*Ier* 33, 3).

Ieremiae propheticum oraculum apte designat spiritualem imaginem Servi Dei Francisci Pauli Gravina, Principis Palagoniae, ut ipse in suo *Mystico testamento* scripsit: «Agnosco impenetrabile Altissimi decretum». Servus Dei, nobili stirpe natus, eximius publicarum institutionum delegatus, fulgens humilitatis fuit exemplar. Altissimi amantissimus vixit et heroico modo Christi praecepta exsecutus est, eius in nomine caritatem adhibendo erga alios, maxime debiliores, parentibus orbatos, inopes et e sociali vita exclusos.

Servus Dei Panormi die 5 mensis Februarii anno 1800 natus est et sequenti die sacro fonte lustratus. Ob praematuram matris mortem, vix quinto aetatis suae anno, omnes titulos ac patrimonialia familiae bona hereditate accepit, una cum avitis titulis Paris Regni, quo suo iure Siculum Parlamentum ingrediebatur et Hispaniae Grandatu primae classis exornabatur. Franciscus Paulus prima iuventute regalis Borbonicae familiae optimatium consortium frequentavit. Illa in regia cognovit Mariam Nicolaidem Filangieri ex familia principum Cutò, Neapolitanam, quam uxorem duxit undevicesimo anno aetatis suae, ex qua tamen postquam decem per annos una vixerunt, filios non habuerunt.

Coniugalis vitae tempus difficile ac turbulentum fuit ob Nicolaidis nimiam moralem libertatem, eo ut publice ei infidelem se praebuisset, Servus Dei moralem necessitatem animadvertit consuetudinem coniunctionemque cum dignitate intermittendi, sine recursu ad honorabilem homicidium nec rivalem ad duellum provocando, uti infelix mos apud nobiliores erat. De hac re scripsit: «Deus... liberis et quavis progenie me privare voluit, cum evenit ut in uxorem accepissem, quae naturali ac morali constitutione inconciliabilis cum mea videbatur, hac causa ad separationem personalem, communi consensu et irrevocabili observantia, processimus». Immo, Servus Dei vitam

castam ac severam servavit, talem habuit obsequium erga sacrum vinculum coniugale ut modo insolito ac prorsus christiane suam sollicitudinem de coniugis discessae aeterna salute ostenderet cum scripsit: «Alterum legatum ad missam celebrandam instituo, ab hinc ad longos annos, post obitum meae coniugis ad salutem animae eius in infinitum et in perpetuum... hoc solum existimans christianam recordationem esse, qua ei committere valeam».

Ab anno 1830 Servus Dei Tertio Ordini Sancti Francisci se adscripsit, constantem vitam orationis ac cotidianae participationis ad Eucharistiam exercendo, gradatim potuit ad effectum perducere vocationem omnino se dedicandi pauperibus, quod fecit sine intermissione usque ad mortem. Sequentibus annis, praeter prudentissimam immensorum praediorum administrationem, quorum ipse se existimabat curatorem in nomine indigentium, publica munera et civilia mandata ei commissa sunt ad utilitatem ingentis copiae pauperum Panormi miserrimorum vicorum.

Amorem heroicum erga vitae exheredatos et intelligentiam in caritate Servus Dei constanter adhibuit, qui in unoquoque misero Iesu dolentis imaginem inveniebat. Ex hac rerum visione funditus christiana orta est fere singularis ratio agendi ad homines recuperandos, quae viguit totam per reliquam partem vitae principis Gravina et eius multarum operum nota fuit praecipua, quae incipiebant ab hospitalitate et per institutionem et impulsum ad operam sua cum debita mercede perficiebantur, ut mendicatio diuturna exstingueretur, cohibendo pericula exitus ad delinquentiam et in summa mendicantes ad humanam dignitatem provehendo.

Servus Dei incredibilem numerum pauperum in suo nobili palatio excepit. Publicus officialis Panormi Praetoris munere nominatus, eius navitates tanti momenti a politica auctoritate Borbonica existimarentur ut, mandato termine suo peracto, ob timorem irarum plebis in Europa exardescentium ex auctoritate Locumtenentis Regis, ei mandatum est fundare et curatoris munere regere Mendicitatis Depositorium. Sua eximia christiana indole Servus Dei tam politice et ordinatione quam caritate gerere ac administrare illam immensam operam valuit. Haec omnia praeter expectationes auctoritatum Borbonicarum et immo saepe cum iisdem pro beneficio pauperum confligens, quorum praesidium ac tutamen totius suae vitae erat finis. Denique praeter voluntatem Congregationis Sacerdotum Caritatis, constituit Institutum Sororum Caritatis scilicet Sorores Principis, sicut postea nuncupatae sunt, sub tutela Sancti Vincentii a Paulo.

Cum Regni Par esset et Camerae Senatorum interesset, expediente rerum conversione anno 1848 ad novum liberum parlamentum, die 13 mensis Aprilis, ipse una cum omnibus nobilibus et magna parte Siculorum ecclesiasticorum subscripsit amissionem Borbonicae Coronae in Sicilia. Cum Monarchia restituta est, dum omnes qui destitutionem subscripserant Regis veniam peterent repudiarentque suam adhaesionem ad decretum, Servus Dei constantiae causa et subscriptionis dignitate eandem infitiari recusavit, conscius se ultionibus obicere. Sublato enim eius dignitatis insigni, retinuit administrationem piarum operarum, quod regnantium fuit argumentum renovatae existimationis.

In hac vita eius vehemens et constans virtutum eminebat heroicum exercitium, fides pura, oratio alta, nava spes in fortitudine ac prudentia expedita, et denique caritas semper conversa ad Dei gloriam et ad pauperum promotionem.

Consumptis suis viribus in exsistentia proximis omnino dedita, Franciscus Paulus Gravina, phthisi correptus, die 15 mensis Aprilis anno 1854 aequo animo mortuus est. Testamento suo statuit ut exequiae pauperum more celebrarentur quod re vera evenit. Eius tamen funebris pompa popularis eventus evadit et eius memoria diu permansit, sanctitatis famam clare significando.

Haec sanctitatis fama per annos crevit. Quam obrem a die 30 mensis Maii anno 1990 ad diem 22 mensis Februarii anno 2002 apud Curiam Archiepiscopalem Panormitanam Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 11 mensis Octobris anno 2002 est approbata. Die autem 10 mensis Maii anno 2005 ab Historicorum Consultorum Congressu *Positio* examinata et approbata est. Deinde consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Positivo cum exitu, die 9 mensis Iunii anno 2016 Peculiaris Congressus Theologorum Consultorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 3 mensis Octobris anno 2017 congregati, cui egomet Angelus Cardinalis Amato praefui, Servum Dei heroicum in gradum theologales, cardinales eisque adnexas virtutes exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Francisci Pauli Gravina, Christifidelis Laici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. 83 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

### **FRIBURGENSIS**

Canonizationis Beati Bernardi de Baden Marchionis Badensis (1428-1458)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«De te dixit cor meum: "Exquirite faciem meam!". Faciem tuam, Domine, exquiram » (Ps 27, 8).

Dei voluntatis conquisitio totam vitam beati Bernardi de Baden describit, qui temporibus magnarum difficultatum politicarum et vehementium socialium motuum constans fuit et fide dignum Christi eiusdem Regni iustitiae et veritatis testimonium perhibuit.

Beatus in castello v. d. *Hohenbaden* prope Aureliam Aquensem in Germania anno 1428 vel 1429 natus est. Nobili genere, marchionis Iacobi I Badensis et uxoris eius Catharinae Lotharingicae secundus fuit filius. Eius in familia religio summi momenti erat, pater enim monasterium (nunc deletum) in pago *Fremersberg* fundavit Badensemque collegiatam ecclesiam exornavit.

Bernardus, ut dominus regionis fieret, optime institutus est varia munera executurus, prope extremam provinciam septemptrionalem, necnon ut ipse marchio oppidorum *Pforzheim*, *Eberstein* et *Besigheim* exstaret. Sponsalia eius cum Magdalena de Valois, filia Caroli VII Francogalliae Regis, statuta sunt. Per Carolum fratrem eius, qui in uxorem Catharinam domus Habsburgensis sororem Friderici III duxerat, eius familia imperiali cum progenie coniuncta est.

Bernardus sui temporis discriminum conscius, exemplari modo ut populi dolores et egestates levarentur operatus est, ingentemque partem suorum redituum pro egenum necessitatibus servavit. Singularem spiritum orationis ostendit eiusque optimi mores homines illius temporis ad pietatem adducebant.

Cum anno 1452 Fridericus III Romae insigne imperiale acciperet eodemque anno Bernardus prope principis domum missus est ut ad equestrem dignitatem institueretur. Postquam quibusdam annis apud Franciscum Sfortiam militaverat, ducis ac legati exercens munus ad imperialem domum rediit. Anno 1453 Constantinopoli a Turcis capta, domus Habsburgensis consilium cepit bellum adversus Imperium Turcarum christiano nomine suscipiendi. Bernardo, cum ipse patri suo in marchionali dignitate successisset,

ab Imperatore mandatum est ut ad varias Europae regias se conferret, ad regnantes persuadendum ut hoc consilium participarent. Ut liberius hoc munere fungeretur, moderamen sui marchionati fratri Caroli reliquit et de sponsalibus cum filia Regis Francogalliae decessit.

Bernardus alacer et prudens erat generosusque in se largiendo, apertus erga fratrum necessitates. Iam a pueritia ad gratiae actionem promptus, iuvenili aetate autem sequelae Christi et in Ecclesia famulatui scienter se tradidit. Eius vitae in decursu ingens inquisitio perfectionis invenitur, quae eum ad plenitudinem spiritualis maturitatis perduxit. Fides fax fuit, quae vitae totum regimen et optiones eius collustravit principiis Christi equitum aevi medii consentanea.

Ad fidem tuendam et propagandam multa itinera confecit et nonnullas difficultates superavit, seipsum committendo divinae voluntati, ad orationem se omnino tradens, vi et lenitate Ecclesiae defensioni et proposito solidae christianitatis, quae tamen non esset caeca vel intollerans, interfuit. Eius constans testimonium spiritus tranquillitatis, humilitatis oboedientiae et integritatis una cum caritate limpida et generosa homines sui temporis valde commovit.

In quodam illorum itinerum Genuae adstabat, eandem urbem a peste depopulatam invenit. Ipse lue correptus, iter ad Aureliam Aquensem recepit, tamen ad Montem Calerium pervenit et morbo consumptus cecidit. Quamquam a fratribus Sancti Francisci adiutus erat, die 15 mensis Iulii anno 1458 mortuus est.

Cum exequiae celebrarentur prima mira evenit res: enim quidam vir, qui ab ortu suo membris distortus erat, sanatus est. Beati reliquiae, nunc prope ecclesiam Sanctae Mariae de Scala Montis Calerii servatae, cito a multis peregrenationibus visitabantur.

Qua sanctitatis fama, iam ab anno 1480 Processus Ordinarius ad virtutes agnoscendas inceptus est et a die 31 mensis Iulii anno 1667 ad diem 25 mensis Maii anno 1668 iuxta archidioecesim Taurinensem rursus resumptus, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione per Decretum diei 16 mensis Septembris anno 1769 est approbata. Ob plurimas sanationes eius intercessioni tributas, anno 1769 Summus Pontifex Clemens XIV cultum eius ab immemorabili tempore praestitum confirmavit et postea patronum Montis Calerii et oppidi Aureliae Aquensis proclamavit. His temporibus iuxta Curiam ecclesiaticam Friburgensem a die 10 mensis Februarii anno 2011

ad diem 21 mensis Novembris anno 2012 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 24 mensis Ianuarii anno 2014 est approbata. Exarata Positione, die 5 mensis Maii anno 2015 feliciter habitus est Consultorum Historicorum Congressus. Deinde consuetas secundum normas disceptatum est an Beatus virtutes heroum in modum exercuisset. Positivo cum exitu die 20 mensis Septembris anno 2016 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 17 mensis Octobris anno 2017, me, Angelo Cardinale Amato praesidente, Beatum virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in gradum exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Beati Bernardi de Baden, Marchionis Badensis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 8 mensis Novembris a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. 8 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

### **TAURINENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae ab Angelis (in saeculo: Iosephae Operti) Fundatricis Congregationis Sororum Carmelitarum a S. Teresia Taurini Monialis professae Ordinis Carmelitarum Discalceatarum (1871-1949)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Propter hoc ecce ego lactabo eam et ducam eam in solitudinem et loquar ad cor eius»  $(Os\ 2,\ 16)$ .

Servae Dei Mariae ab Angelis (in saeculo: Iosephae Operti) vehemens spiritualitas omnino posita in suipsius colloquio cum Domino, ad instar exemplaris ab Osee praeannuntiati, liberalem in ministerium erga proximum irrupit.

Serva Dei Taurini die 16 mensis Novembris anno 1871, minor natu e Iacobo Operti, officiali Ministerii Publici Aerarii Italici Regni, et e baronissa Adelai-di Sinaglia, orta est et duos post dies sacro fonte lustrata. Christiano more in familia instituta, nono anno vitae suae primitus sacram ad mensam accessit.

Mox aerumnae eius in vita non defuerunt: enim anno 1885 eius frater undevicesimo anno aetatis tabe mortuus est et vix post tres menses etiam pater eius e vita excessit. Parva Iosepha et mater eius solae manserunt totamque suam fidem in Deum conferentes summo illo dolore obstiterunt. Se ergo omnino tradiderunt operibus caritatis et curae sacrorum suppellectilium suarum ecclesiarum parochialium Taurini et loci v. d. Marene, in quo parvo oppido praedia possidebant, praeterea utraque simul sacras peregrinationes ad nonnulla tam Italica quam extera sanctuaria exegit. Ex iis peregrinationibus cum apud sacellum Beatae Mariae Virginis Oropensis erant, Iosepha quinto decimo aetatis suae anno Carmelitarum spiritualitatem primitus cognovit, quae animam eius valde permeatura esset. Hac re die 17 mensis Iunii anno 1886 una cum matre tertium Ordinem Carmelitarum ingressa est.

Vicesimo anno aetatis Serva Dei cognovit se vocari ad vitam religiosam, matrem tamen relinquere se non posse sciebat. Aestate anni 1893, cum eius ultima amita mortua sit, heres facta est familiae multorum bonorum, ex hoc ei multae uxoriae condiciones perrectae sunt.

Eodem anno incitamentum recepit, instanter positum a variis sacerdotibus, ad institutionem pro puellis pauperibus condendam. Hac re, sequenti anno, Operti familiae in palatio, in pago *Marene*, Institutum Sancti Ioseph inauguratum est. Ex incitamento Taurinensis Archiepiscopi communitatem Sororum Carmelitarum a Sancta Teresia Taurini fundavit, ut vita contemplativa cum vita activa, maxime in puellis pauperibus et parentibus orbatis instituendis, coniungeretur. Iosepha Carmelitarum vestem induit, nomen sororis Mariae ab Angelis sumens, et priorissa nominata est.

Postea Institutum duobus in ramis disiunctum est, scilicet vitae claustralis et vitae activae. Soror Maria ab Angelis una cum sororibus, quae eandem vitae disciplinam claustralem elegerant, pie se recessit. Ex hac laceratione nonnullae fuerunt difficultates, quae Servae Dei dolores attulerunt.

Secundo bello mundano flagrante etiam bomborum ob percussionem, in angustiis fuit monasterium. Ipsa fundatrix tribus cum sororibus apud castellum Salsae in loco *Marene* debuit confugere.

Humanae et christianae virtutes Servae Dei necnon religiosae consecrationis merita eius in vita clare enituerunt. Religiosa institutio in familia impertita eius spirituali in experientia eximium pondus habuit. Mulier fuit firmissima in fide, veram communionem cum Domino coluit et ad instar Iesu Crucifixi totum amorem suum in occurrentes sibi profudit. Vehementi fidei intuitu sui ambitus necessitates bene intellexit, quae novo saeculo ingrediente multas culturales et sociales mutationes pariebant. Istis in adiunctis non sine difficultatibus pervenit ad maturitatem, quae in ferventi sui oblatione per orationem una cum magna humanitate et magnanimitate in ministerio ad effectum venit.

Virtutum exercitium, enisum ab absoluta sui commendatione in Deum, ei cotidiana fuit experientia, quae a suis consororibus et spiritualibus filiabus clare percipiebatur. Eius firmissima industria super spe fundabatur atque congruenter cum desiderio contemplationis et adorationis componebatur. In veneratione erga Iesum Christum vixit secundum Regulam Carmeli, magnam alens pietatem erga Christi humanitatem in Eucharistia, quae una cum Virgine Maria, verae erant divitiae eius vocationis. Omnino sui oblita, Mater Maria, altissima serenitate animata videbatur eique audiendi et disputandi de proximorum necessitatibus promptitudo non defuit, omnia denique summa simplicitate ad maiorem Dei gloriam et fratrum salutem convertebat.

Quibusdam quaestionibus administrativis ac iuridicis ob acceptionem ditissimae hereditatis ipsa implicabatur, omnibus tamen in casibus Serva Dei prudentia et contemptione rebus in mundanis se gessit atque constanti itinere perfectionis ad plenam adhaesionem divinae voluntatis, mystica sui derelictione, pervenit.

Post bellum valetudo sua in peius magis magisque versabatur. Die 7 mensis Octobris anno 1949, post quadraginta annos claustralis vitae, Soror Maria ab Angelis diem supremum attigit.

Perdurante fama sanctitatis, a die 21 mensis Ianuarii anno 1991 ad diem 6 mensis Octobris anno 1995 apud Curiam ecclesiasticam Taurinensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 8 mensis Novembris anno 1996 est approbata. Exarata *Positione*, die 21 mensis Maii anno 2013 habitus est Historicorum Consultorum Congressus. Deinde, secundum normas canonicas, disceptatum est an Serva Dei heroicum in gradum virtutes exercuisset. Positivo cum exitu, die 1 mensis Decembris anno 2016 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus actus est. Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione die 16 mensis Maii anno 2017 congregati, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Servam Dei heroico in gradu virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae ab Angelis (in saeculo: Iosephae Operti), Fundatricis Congregationis Sororum Carmelitarum a S. Teresia Taurini, Monialis Professae Ordinis Carmelitarum Discalceatarum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 16 mensis Iunii a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. 83 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

### **NEAPOLITANA**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Laurentiae Longo Fundatricis Nosocomii Incurabilium Neapolis et Monialium Capuccinarum (1463-1539)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est» (Mt 5, 16).

Operae a Serva Dei Maria Laurentia Longo fundatae hodie adhuc post quingentos annos Dominum glorificant atque Altissimi erga suos filios signum sunt bonitatis. Mulier fide omnino imbuta, Maria Laurentia humanam ac spiritualem peregrinationem adivit in constanti promptitudine erga Dei proposita ad beneficium sui temporis afflictae humanitatis, numquam tamen avertendo cor suum a divinorum mysteriorum contemplatione.

Serva Dei Illerdae in Hispania ad annum 1463 nata est. Nupsit Ioanni Llonc scilicet Longo, Valentino iurisperito, a quo tres genuit filios. Ad annum 1480 gravem casum passa est: enim quaedam serva eius, dum convivium saltatorium ipsa celebraret, venenum ei propinavit, ex quo manibus ac pedibus capta est. Anno autem 1506 post meditatum consilium orationi coniunctum, hortatu cuiusdam eremitae Neapolim comitata est coniugem suum, Regis Ferdinandi Catholici Cancellariae regentem, qui ante tempus, anno 1509, mortuus est.

Suo desiderio obsecundando Serva Dei in peregrinatione conducta est Lauretanum ad sanctuarium, quo cum eucharisticae celebrationi adesset, miro casu, statim sanata est. Cum autem Maria Laurentia rediit, statuit pauperibus ac aegrotis omnino se tradere iuxta sancti Nicolai ad molem quoddam receptaculum. Anno 1519 incitamento Hectoris Vernazza, Genuensis notarii ac Societatis Divini Amoris fundatoris, suo in animo consilium volvit instituendi Valetudinarium Incurabilium Neapolis, quod hodierno in loco anno 1522 aedificatum est. In ambitu valetudinarii ipsa secum traxit medicos et laicales consociationes ut mitigarent dolores aegrotorum syphilide laborantium, qui morbus maxime ex meretricali commercio habebatur, ibique recipiebantur ut famulae illae mulieres, quae ex nefariis vitam mutare statuissent. Ex iis quaedam religiosam quidem vitam amplecti voluerunt. Iis Serva Dei cum Maria de Ayerbe, uxore Bucani Ducis, monasterium paenitentium mulierum iuxta valetudinarium fundavit.

Tredecim post annos auxilii aegrotorum, Maria Laurentia una cum aliis amicis mulieribus sub moderamine sancti Caietani Thienaei, quamvis iter peregrinationis in Terram Sanctam agere voluisset, assensa est Domini postulationi ut Neapoli monasterium mulierum consecratarum fundaret. Sic, quamquam inter difficultates, orta est Monialium Capuccinarum communitas, sub regula Sanctae Clarae Assisiensis et constitutionibus sanctae Coletae Corbiensis. Serva Dei una cum duodecim sororibus religiosa vota emisit. Sequenti anno monialium numerus ad tres et triginta pervenit, quarum mulierum copia Protomonasterii adhuc servatur nostro in tempore.

Maria Laurentia altero semestri spatio anni 1539 mortalem vitam deseruit.

Diuturna sua in exsistentia omnes vitae condiciones percurrit: sponsa enim fuit, mater, laica consecrata et deinde contemplativae vitae monialis. Neapoli saeculi sexti decimi Serva Dei suas facultates, magna caritate, forti fide, inconcussa spe suffultas adhibuit. Ultimis consuluit, scilicet syphilide correptis, meretricibus, pauperibus iuvenibus. Magnis rebus sui temporis adfuit, illius aetatis signa interpretari valuit, prophetico spiritu omnia eventa, etiam acerba, legit secundum magnum munus, quod sensim Spiritus Domini ei apponebat, quamquam saepe obstarent aegrotationes, aerumnae et adversitates. Valde aestimata est a pontificibus et episcopis, sicut a sancto Carolo Borromeo, per eam reformatio monialium Capuccinarum totam per Italiam, Hispaniam, Galliam et usque ad novum Mundum, per instituta in America media et meridiana dilatata est.

Quamvis iam in vita fama eius sanctitatis semper diffusa esset, Processus Neapolitana in Archidioecesi tantum in fine saeculi undevicesimi inchoatus est. A die 9 mensis Novembris anno 1880 ad diem 29 mensis Aprilis anno 1883 Processus Ordinarius Informativus celebratus est et a die 3 mensis Augusti anno 1885 ad diem 25 mensis Novembris anno 1887 Processus Ordinarius Additionalis accessit, uterque Processus Romae die 19 mensis Decembris anno 1888 apud Sacram Congregationem de Ritibus apertus est. Processus Apostolicus super virtutibus die 2 mensis Decembris anno 1893 incepit et die 13 mensis Decembris anno 1903 explicit. Quorum omnium actorum, tam Ordinariorum quam Apostolicorum, ad id tempus iuridica validitas die 27 mensis Novembris anno 1907 est approbata. A die 29 mensis Iunii anno 2004 ad diem 16 mensis Maii anno 2005 Inquisitio dioecesana Suppletiva celebrata est, cuius iuridica validitas per Decretum diei 1 men-

sis Februarii anno 2008 ab hac Congregatione de Causis Sanctorum est approbata. Exarata *Positione*, die 9 mensis Iunii anno 2015 Historicorum Consultorum Congressus habitus est. Deinde disceptatum est an Serva Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Die 14 mensis Martii anno 2017 positivo cum exitu Theologorum Consultorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 6 mensis Septembris anno 2017 congregati, cui egomet Angelus Cardinalis Amato praefui, Servam Dei theologales, cardinales eisque adnexas virtutes exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae Laurentiae Longo, Fundatricis Nosocomii Incurabilium Neapolis et Monialium Capuccinarum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

# PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 2 Februarii 2019. Episcopum Coadiutorem Odesensem-Simpheropolitanum, Exc.mum D. Stanislaum Szyrokoradiuk, O.F.M., hactenus Episcopum Kharkiviensem Zaporizhiensem.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Motulensi R.D. Ioannem Franciscum Gallone, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Cissensi, R.D. Antonium Jozić, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- die 4 Februarii. Cathedrali Ecclesiae Hagulstadensi et Novocastrensi, Exc.mum D. Robertum Byrne, hactenus Episcopum titularem Cuncacestrensem et Auxiliarem Birminghamensem.
- die 12 Februarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Basticensi, R.D. Iosephum Segura Etxezarraga, in Flaviobrigense dioecesi Vicarium Generalem, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- Titulari episcopali Ecclesiae Cufrutensi, R.D. Arcadium Okroj, e clero dioecesis Pelplinensis, hactenus paroeciae Sancti Michaeli Archangeli in oppido vulgo Kiełpino curionem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 14 Februarii. Titulari episcopali Ecclesiae Casanigrensi, R.D. Adalbertum Skibicki, e clero dioecesis Elbingensis, hactenus ibique Moderatori Officii de Institutione Catholica, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 15 Februarii. Titulari episcopali Ecclesiae Himerensi, R.D. Marcum Salvi, e clero dioecesis Arretinae-Cortonensis-Biturgensis seu Burgi Sancti

Sepulchri, hactenus memoratae dioecesis Paroeciae Sancti Bartholomaei Apostoli Parocho, "in Anghiari", quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

die 16 Februarii 2019. — Cathedrali Ecclesiae Portus Abditi, Exc.mum R.D. Florentium Armandum Colín Cruz, hactenus Episcopum titularem Thimidorum Regiorum et Auxiliarem Mexicanae archidioecesis.

- Titulari Episcopali Ecclesiae Lacubazensi, R.D. Salvatorem González Morales, in archidioecesi Mexicana parochum, quem constituit Auxiliarem in eadem archidioecesi.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Cillitanae, R.D. Henricum Samaniego López, in archidioecesi Tlalnepantlana parochum, quem constituit Auxiliarem Mexicanae archidioecesis.
- die 19 Februarii. Suburbicariae Ecclesiae Praenestinae, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Tiburtinae, Exc.mum P.D. Maurum Parmeggiani, Episcopum Tiburtinum.
- die 20 Februarii. Cathedrali Ecclesiae Vianensi, R.D. Evaldum Carvalho dos Santos, Congregationis Missionis sodalem.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Vallispostanae, R.D. Sebastianum Chico Martínez, e clero dioecesis Carthaginensis in Hispania, ibique hactenus Seminariorum Minoris et Maioris Rectorem, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Il Santo Padre ha compiuto un Viaggio Apostolico negli Emirati Arabi Uniti nei giorni 3-5 febbraio, e una visita alla Sede della FAO in Roma, per l'Incontro con i Partecipanti alla cerimonia di apertura della 42ma Sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), nel giorno 14 febbraio.

# SEGRETERIA DI STATO

# NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

|    |                                                                                            | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2  | febbraio                                                                                   | 2019     | Il Rev.do Mons. Gianfranco Gallone, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Mottola, con dignità di Arcivescovo, <i>Nunzio Apostolico in Zambia</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| *  | »                                                                                          | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Ante Jozić, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Cissa, con dignità di Arcivescovo, <i>Nunzio Apostolico in Costa d'Avorio</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4  | *                                                                                          | »        | S.E.R. Mons. Luigi Bianco, Arcivescovo tit. di Falerone, finora Nunzio Apostolico in Etiopia, Gibuti e Delegato Apostolico in Somalia, <i>Nunzio Apostolico in Uganda</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 16 | *                                                                                          | »        | S.E.R. Mons. Hubertus Matheus Maria van Megen, Arcivescovo tit. di Novaliciana, finora Nunzio Apostolico in Sudan e in Eritrea, <i>Nunzio Apostolico in Kenya</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 8  | gennaio                                                                                    | 2019     | Membri Ordinari della Pontificia Insigne Accademia di Belle<br>Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, gli Ill.mi Sig.ri:<br>Arch. Santiago Calatrava per la Classe degli Architetti;<br>Dott. Marco Tirelli per la Classe dei Pittori e Cineasti;<br>Dott. Giuseppe Penone e Dott.ssa Elisabetta Benassi per<br>la Classe degli Scultori; Rev.do P. Antonio Spadaro, S.I.,<br>Prof. Alessandro D'Avenia e Prof. Andrea Moro per la<br>Classe dei Letterati e Poeti. |  |
| 15 | *                                                                                          | <b>»</b> | L'Em.mo Sig. Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Membro del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «ad quinquennium».                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| *  | *                                                                                          | <b>»</b> | Sua Beatitudine Em.mo Sig. Card. Louis Raphaël I Sako,<br>Patriarca di Babilonia dei Caldei, <i>Membro del Pontifi-</i><br>cio Consiglio per il Dialogo Interreligioso «ad quinquen-<br>nium».                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 21 | *                                                                                          | <b>»</b> | L'Em.mo Sig. Card. Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, Presidente della Commissione Episcopale per l'Almo Collegio Capranica «ad quinquennium».                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 22 | <b>»</b>                                                                                   | <b>»</b> | L'Ill.mo Sig. Prof. Avv. Carlo Bonzano, finora Giudice Aggiunto presso il suddetto Tribunale, <i>Giudice del Tribunale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

dello Stato della Città del Vaticano; l'Ill.mo Sig. Prof. Avv. Roberto Zannotti, finora Promotore di Giustizia Aggiunto presso lo stesso Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Promotore di Giustizia Sostituto del medesimo Tribunale; l'Ill.mo Sig. Gen. Saverio Capolupo, già Comandante Generale della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana, Consulente delle strutture previste dall'Ordinamento Giudiziario nello Stato della Città del Vaticano in materia economica, tributaria e fiscale.

- 14 febbraio 2019
- L'Emm.o Sig. Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Camerlengo di Santa Romana Chiesa.
- 19 » L'Ill.ma Prof.ssa Jane Lubchenco, Docente di Biologia Marina presso il Department of Integrative Biology della Oregon State University (U.S.A.), Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze.

# NECROLOGIO

| 2  | febbraio | 2019     | Mons. Walter James Edyvean, Vescovo tit. di Elie, già Ausiliare di Boston (Stati Uniti d'America).         |
|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>»</b> | *        | Mons. Dinualdo D. Gutierrez, Vescovo em. di Marbel ( $Filippine$ ).                                        |
| *  | *        | *        | Mons. Nicolas M. Mondejar, Vescovo em. di San Carlos $(Filippine).$                                        |
| 15 | <b>»</b> | *        | Mons. Thomas Joseph Costello, Vescovo tit. di Perdices, già Ausiliare di Syracuse (Stati Uniti d'America). |
| 16 | *        | *        | Mons. Silvestre Luís Scandian, S.V.D., Arcivescovo em. di Vitória $(Brasile)$ .                            |
| 17 | *        | <b>»</b> | Mons. Antons Justs, Vescovo em. di Jelgava (Lettonia).                                                     |
| 21 | *        | *        | Mons. Alojzy Orszulik, S.A.C., Vescovo em. di Łowicz ( $Polonia$ ).                                        |
| 28 | *        | *        | Mons. Elliot Griffin Thomas, Vescovo em. di Saint Thomas (Stati Uniti d'America).                          |